







I L

## FORESTIERE ISTRUITO

Delle cose piu' rare

DI ARCHITETTURA,

E di alcune Pitture

## DELLA CITTA' DI VICENZA

DIALOGO

DI OTTAVIO BERTOTTI SCAMOZZI DEDICATO

AL NOB. SIG. MARCHESE

## MARIOCAPRA.



IN VICENZA MDCCLXI.

Nella Stamperia di Giovambattista Vendramini Mosca.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.



# SIGNOR MARCHESE

SIG. SIG. PADRONE COLENDISS.



AL primo giorno, che mi avete fatto degno, ILLUSTRISSIMO SIGNOR

MARCHESE, della validissima Vostra protezione, ho conosciuto in Voi una Singolarissima cortesia, per mera Vostra Liberalità, inclinata sempre a beneficarmi; e ne ho provato in motti, e molti tempi graziosissimi gli effet-

effetti. L'avermi poi eletto in Figlio adottivo, ed Erede del nostro celebratissimo Vicenzo Scamozzi, lo che a Voi solo, di presente, appartiene, mi ha tutto ricolmo di reiterate obbligazioni, per le quali, in qualche parte, ricompensare, io sono andato continuamente investigando opportuna, e corrispondente occasione; sin' a tanto che il mio genio, ch' è stato sempremai all' Architettura propenso, me l'ha parata opportunamente innnanzi. Io ho già disegnato per mio diletto alcuni Prospetti delle Fabbriche di Andrea Palladio, e di Vicenzo Scamozzi, celebri nostri Architetti; queste, ILLUSTRISS. Sig. Marchese, vi presento, in piccola corrispondenza, e gratitudine di quel tanto ch' ho da Voi ricevuto; e pregovi di accettarle, non come un donativo degno del Vostro gran meri-

merito; ma come un picciol Tributo di chi non sà, nè può, in altra guisa soddisfare al suo debito. Conoscerà però da questo il Mondo, che Voi non avete mancato di eseguire la volontà dello Scamozzi, in eleggermi di lui Figlio adottivo; desiderando egli, che l' Eletto sia allevato a ben disegnare per incamminarsi poi con maggior profitto all'Architettura; ed io spero di non aver dato a Voi occasione di pentirvi di aver collocato un tanto benefizio in uno scioperato. Questo sarebbe il luogo, ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE, di celebrare gl'incliti Vostri Antenati, e la nobilissima, ed antichissima Vostra Famiglia, e Voi; se io non temessi di offendere la moderazione del Vostro grand' Animo; e se al Mondo non fossero que tutti noti,

insieme con quelle Virtù, che in alto grado Voi possedete; e con la cognizione ancora, anzi con la professione Vostra, non solo delle Scienze più amene, ma di quelle che pur richiedono un sottilissimo, pratichissimo intelletto, ed abilissimo. Resta adunque, ch' io ritorni a raccomandarvi questa, qual siasi, Operetta mia; ed a pregarvi di riceverla col cortesissimo aggradimento Vostro; e che in sine mi permettiate l' onore di professarmi quale per sempre mi sono professato

Di V. S. Illustrissima Vicenza li 18. Maggio 1761.

Umilifs. Devotifs. Obbligatifs. Servitore
UTTAVIO BERTOTTI SCAMUZZI.

A'LET-



# A'LETTORI.



IN da' primi anni della mia giovinezza fui inclinato fempre all' Architettura; ed avendo inteso per tutto celebrare il nome del nostro famoso Ar-

chitetto Andrea Palladio, questo mi scelsi per Maestro, e Guida. Quindi è che incominciai attentamente a studiare i Libri suoi; credendo che da questi soli io potessi ricavarne molto profitto ed arrivare alla sine del mio desiderio. Ma poi veggendo spesse volte alcuni dilettanti, e Professori venuti quà da Paesi lontani a bella posta per

per misurare, e disegnare le Fabbriche del nostro Autore; mi diedi a pensare, che anche da questo molta utilità io sarei per conseguire a compiere il premeditato mio intento. Datomi adunque a misurarle anch' io, ed a difegnarle; conobbi, che il Palladio, in pratica, alcuna volta con gran prudenza e con grande accortezza, ridusse il sublime suo ingegno a discostarsi da quanto ne' disegni avea determinato di fare, fenza punto derogare alla bellezza, ed al massiccio degli stupendi Edificij da lui stesso inventati. Cofa che anche il Barbaro ne' fuoi Comenti fopra Vitruvio Lib. 6. cap. 2. approvò, col dire "che non sempre si deve , servare le istesse regole, e simmetrie, per-, chè la natura del luogo richiede spesso , altra ragione di misure, e la necessità , ci astringe a dare o levare di quelle che proposto avevamo. Però in quel caso, dice Vitruvio, si vede molto la sottigliezza, ed il giudizio dell' Architetto, il qua-, le togliendo, o dando di più alle misu-, re, lo fa in modo, che l'occhio ha la " parte sua, e regge la necessità con bel-" la, e fottile ragione ". Misurate, adunque, e disegnate, come dissi, le Fabbriche,

che, che d' invenzione del Palladio sono in Vicenza, mi risolsi di pubblicarle con il Titolo del Forastiere instruito; e con tutte le mutazioni appunto, che ritrovai, diverse da quelle che egli lascioci ne'suoi disegni. A queste ne aggiunsi alcune, credute pure opera del Palladio stesso; e parimenti alcune altre di Vicenzo Scamozzi discepolo del Palladio. Io aveva pensato di non disegnare che i soli Prospetti, e di tralasciarne le Piante, perchè poche sono le Fabbriche del tutto compiute. Ciò non ostante mi sono indotto a disegnarne alcuna: cioè di quegli Edifizi che sono finiti. Lo scopo mio principale è stato di mostrare fedelmente ne' miei disegni, come quelle Fabbriche sono state eseguite; e perciò non mi valsi dei disegni di quegli Autori, se non per dimostrare le mutazioni, che si vedono fatte nella loro esecuzione. Tutte le Fabbriche misurai con il Piede Vicentino, la metà del quale è posta nella mia Tavola X. In questi miei disegni oltre le misure segnate con li numeri, vi sono le Scale de' Piedi Vicentini, ed Inglesi; e questo per maggior comodo degli intendenti d' Architettura, che trovansi in quella Nazione.

ne. Pensando poi, che il mio Forastiere sia dilettante di Pittura, gli espongo ancora i Quadri più scielti, che si ritrovano ne' Pubblici Luoghi. Restami di pregare il cortese Lettore a degnarsi di aggradire questa mia prima Fatica, e di compatire que' difetti che vi fossero incorsi, o da me non conosciuti; o forse ancor conosciuti, ma che per negligenza di altri si rendono inevitabili in simili opere, nelle quali dipender si deve dalle altrui operazioni.





### GIORNATA PRIMA

#### INTERLOCUTORI

## LEANDRO. GUGLIELMO.



Eandro. Il vostro discorso molto erudito, ed eloquente fattoci alla conversazione di jersera sorprese, Signor Guglielmo, quelli tutti che vi ascoltarono, e me particolarmente, siccome dilettantissimo che sono, di Pittura, e

di Architettura. Veramente in Voi si conosce il nobil Genio della vostra Nazione, che è di apprendere le Scienze, e le belle Arti, dagli ottimi Libri ion solo, ma dalla viva voce degl' Uomini dotti, e sal vedere cogli occhi propri le Opere maravigliose de' Viventi, e de' trapassati. E per questo di Voi moltissimi girando vanno, dirò così, per tutto il Mondo, secondando ciascuno la sua inclinazione, che guidali ad impadronirsi di quanto la varietà, e la vastità de'lor desideri aggradisce.

Guglielmo. Io ho ammirato, Signor Leandro, la zentilezza di que Signori; benchè non riescami nuovo quanto i Forestieri sieno e ben veduti, e bene B 2 amati

amati da' Signori Vicentini. Ma Voi, che vi siete esibito di farmi vedere le Fabbriche, e le Pitture più pregevoli di questa Città, mi avete toccato in sul vivo; mentre queste sono il mio piacere, e per queste, più che per altra cosa, io ho intrappreso un così lungo viaggio, di che ve ne resterò molto tenuto; e di Voi, dovunque io vada, ed anche in Londra mia Patria, farò quella onorata menzione che meritate; e molto più ancora, perchè vi siete così per tempo, e con tanta cortesia incomodato di venire sino all' Albergo per favorirmi.

Leandro. Lasciamo da parte i complimenti, e,

fe a voi piace, mettiamoci in cammino.

Guglielmo. Eccomi pronto. Andiamo.

Leandro. Io spero, anzi mi tengo sicuro, che questa Giornata a Voi farà dilettevole, e che me colmerà di erudizione, massime intorno all' Architettura, avendo a trattare in quest'oggi con Voi, Signor Guglielmo, che tanto profondamente la possedete. Ho avuto l'onore di servire, qui pure in Vicenza, e in diversi tempi, altri Signori Inglesi; e particolarmente li Signori Brettinghan, Sciamber, ed Adami, ed in questi ultimi tempi il Signor Winn, famosissimi Architetti, e da Voi forse ancora ben conosciuti; i quali appunto per osservare le opere del nostro Palladio, si trattenero qui parecchi giorni, ed io di loro, ed essi di me siamo restati contentissimi: essi nel vedere nella fua esecuzione le opere del Palladio; ed io, che de' loro ragionamenti, e delle loro offervazioni me ne sono assai profittato. Cammineremo adunque per la Città, con quel miglior ordine, che mi ho prefisso; ed andremo alternativamente considerando

ora le Fabbriche più eccellenti, ed ora le più famose Pitture conforme ci darà l'occasione; e se Voi aveste mai grande piacere sentito in veder quelle disegnate nel Libro del Palladio, ed in legger queste nel Libro del Boschini; maggiore anzi grandissimo ne averete in vederle cogli occhi propri quali desiderò il Palladio che sossero innalzate, e quali sono state da'loro celebri Autori dipinte.

Guglielmo. Così io credo, che avvenirà, e che abbia il vederle da superare la mia aspettazione.

Leandro. Eccoci giunti oramai, Signor Guglielmo nella Piazza detta da noi de Signori; ed eccovi fotto l'occhio la gran Fabbrica del Palladio, cioè la Basilica nostra, che da noi si dice il Palazzo della Ragione, perchè appunto ivi si rende ragione a i Litiganti. Questa è quella Fabbrica, di cui sola egli, il Palladio, si vanta, dicendo ne' suoi Libri di Architettura stampati, Lib. 3. cap. 20. queste precise parole " i portici ch'ha d'intorno fono di mia invenzione: non dubito che questa Fabbrica non possa , esfer comparata agli edifici antichi, ed annove-, rata tra le maggiori, e le più belle Fabbriche, , che siano state fatte dagli antichi in quà; sì per , la grandezza, e per gli ornamenti suoi, come an-, co per la materia, ch'è di pietra viva durissima, che ve ne pare, Signor Guglielmo.

Guglielmo. Lasciate prima, che io la vadi rimi-

rando così all'ingrosso in tutti i suoi prospetti.

Leandro. Venite meco, Signore, a quell'angolo,

che ne vedrete due in una occhiata.

Guglielmo. O bella! o magnifica! o unica! o veramente Basilica, o Casa veramente Reale!

Lean-

Leandro. Andiamo giuso in quest' altra Piazza,

che la vederete innalzata sopra di un Zoccolo.

Guglielmo. O sempre bella, o sempre magnisica, o sempre Basilica in ogni sua parte! ma ritorniamo a quell' angolo. Io non posso partirmi di qua, tanto mi diletta, e m'empie di meraviglia l'ordine di queste tre Colonne, che vanno innalzandosi così vagamente, e con tanta sortezza. Ha bene il Palladio giusta ragion di vantarsi, che miglior Fabbrica, dopo le antiche non è stata ordinata.

Leandro. Voi l'avete veduta da lui disegnata ne'suoi Libri di Architettura; ed ancor io mi sono ingegnato di porla in disegno; cioè questa Facciata che riguarda la Piazza grande, con intenzione, se a Dio piaccia, di una volta donarla al Pubblico, insieme con altri disegni di quelle Fabbriche, che oggi andiamo vedendo, e considerando. Questa l'ho segnata col numero I. degnatela Signore, de' vostri

fguardi.

Guglielmo. Vi siete portato molto bene; e se gl'altri disegni, che dite aver satti, corrispondono a questo, vi consiglio di pubblicarli. Questa sacciata nel vostro disegno, Signor Leandro, ella si vede appunto com'ella è; la si vede ancora ne' Libri del Palladio, ma troppo in picciolo; ed in più grande non se ne vede, che una picciola parte. Innalzolla il Palladio sopra tre scalini; ed ancora Voi sopra tre scalini disegnata l'avete; e pure come veggiamo, non è stata sabbricata se non sopra di uno.

Leandro. Non Signore, fu ella sopra tre fabbricata; ma dopo terminata questa gran Fabbrica, dovendosi porre il Selciato alla Piazza, da questo

degli

degli scalini due restarono coperti. A voi sembrerà, per quanto la rimiriate, Signor Guglielmo, che in essa altro non vi sia da notare; da me però, che la ho misurata con tutta la diligenza, è stato scoperto una qualche sensibile differenza tra le misure assegnatele dal Palladio, e quelle che in pratica surono usate; quasi che altro abbia insegnato il Maestro, ed altro eseguito.

Guglielmo. Molto volentieri udirò da Voi questa

differenza, e dimostratelami, ve ne prego.

Leandro. Guardate, Signore questa Tavola I. Tav.I. de' miei disegni, che abbiamo alle mani. Io ho trovato primieramente nel misurarle con tutta la diligenza, che le Colonne Doriche del primo ordine sono di piedi 19. onzie 5. e mezza, e che i sopraornati sono di piedi 5. onzie 1. ed il Palladio nel fuo Libro, come potrete voi ben vedere, ha disegnate queste Colonne di Piedi 19. onzie 10. e mezza ed i sopraornati di piedi 4. onzie 10. e mezza. Ho poi trovato, che l'altezza degli Archi, compreso un Gradino di onzie 5. sono Piedi 18. onzie 1. ed il Palladio li ha disegnati di Piedi 18. onzie 6. Ho ancora offervato qualche diversità nella Pianta; imperciocchè pare, che il Palladio abbia disposte le colonne maggiori, toltone quelle de' primi Archi vicini agli Angoli, in distanza di Piedi 22. da una mezzaria all'altra delle medesime; ma nella esecuzione sono disposte con diverso comparto, come vedete nella Pianta degli Archi quivi da me disegnati, affine di dare a conoscere la diversità di questa distribuzione; e poi anche per mostrare le picciole Colonne, che sono doppie, cioè due, una vicina all'altra; nè in altra maniera potevo mostrarle, volendo disegnare Architettonicamente, che è quanto a dire, con Linee rette.

Guglielmo. Ma, nel secondo ordine vi trovaste

voi alterazione alcuna?

Leandro. Sì Signore. Io trovai il Piedestallo delle Colonne Joniche alto piedi 3. onzie 5. e mezza; ed il Palladio disegnollo Piedi 4. L'altezza della Colonna io la ho misurata per Piedi 17. onzie 5. ed il Palladio disegnolla di Piedi 17. onzie 9. ho trovato li sopraornati di Piedi 3. onzie 6. e pure nel disegno del Palladio sono di Piedi 3. onzie 7. e per finirla, ho misurato la Ringhiera superiore, e la trovai di Piedi 4. e disegnolla il Palladio di Piedi 3. onzie 9. queste sono, Signor Guglielmo, le diversità, che io trovai nelle misure principali di questa gran Fabbrica.

Guglielmo. Io resto sorpreso; e vado tra me cercando di ciò la ragione; ditemi Signor Leandro, avete Voi sicure prove, che il Palladio sia stato sempre assistente alla cost ruzione di questo Edisizio.

Leandro. Io non ho sicure pruove, che il Palladio sia stato sempre assistente alla costruzione di questa Fabbrica; ma bensì, ch' egli v' abbia alcuna volta assistito con salario di Scudi cinque al mese; in prova di che in un Libro intitolato Liber secundus Partium, esistente nel pubblico nostro Archivio di Torre; pag. 130. tergo, si legge: "1560. 29. Giugno in Consilio ec. Li Magnisici Signori Deputati considerando la grandissima importanza della prabbrica del Palazzo nostro alla quale non si possa dare esecuzione, che bona sia, senza la persona

, di

" di Meser Andrea Palladio, però si propone al pre-" sente Consiglio, così l' anderà parte, che per au-" torità di questo Consiglio sia dato al Palladio il " solito salario di cinque Scudi al mese ". Certezza maggiore di questa, Signor Guglielmo, non credo si possa trovare.

Guglielmo. Da questo vostro documento chiaramente si vede, che il Palladio su assistente a questa Fabbrica; anzi di più, cioè che molto importava alla vostra Città la sollecita esecuzione di essa, la quale non poteva persezionarsi senza l'assistenza dello stesso Palladio. Se ella è dunque così, come vi sono

mai tante alterazioni nelle misure?

Leandro. Io, Signore, ho pensato sopra di ciò; ed ho ancora ricercato il parere de' più intendenti. Varie surono le opinioni; ma la maggior parte crede che il Palladio abbia, nel proseguimento dell' opera, mutato pensiero, e che l'abbia ridotta così, com' ella è; ma in sine tutti accordano, che solo il Palladio potrebbe appagarci.

Guglielmo. Anche io sono di questo parere, e dico, che solo il Palladio potrebbe render ragione,

perchè abbia alterate queste misure.

Leandro. Anche Voi dunque, Signor Guglielmo, siete dell'opinione comune. Ma, ditemi, perchè nel suo Libro non ha fatto egli di ciò annotazione? Mentre, come avete udito, questa Fabbrica è stata eretta vivente Lui, e con la sua direzione; e poi sappiamo, che i suoi Libri di Architettura stampati surono Lui stesso vivente nell'anno 1570. in Venezia per Francesco de Franceschi.

Guglielmo. Vi dirò, Signor Leandro, non lo avrà C egli

egli fatto perchè se avesse egli eretto una simil Fabbrica in altro luogo, dove non fosse stato obbligato a certe inalterabili altezze, come egli è stato in questa nostra, mentre come sapete non vi è di sua invenzione che li portici, ch' ella ha d'intorno, egli forse avrebbe eseguite le misure del suo disegno; non l'averà egli pur fatto si perchè da queste picciole alterazioni la Fabbrica nulla perde della fua beltà, nulla della sua magnificenza, nulla della sua meraviglia; sì ancora perchè difficile cosa ella è, ch' al solo aspetto, alcuno, benchè valentissimo Professore di Architettura, se ne possa accorgere; e che, se pur se ne accorgesse, col diligentemente misurarla, come avete satto Voi, non cesserebbe di esclamare: questa è una delle migliori Fabbriche, che sieno state innalzate dagli Antichi in quà!

Leandro. Io resto contentissimo di questi vostri saggi discorsi, Signor Guglielmo, e vi ringrazio infinitamente della stima che avete del nostro Palladio, e delle lodi che date a questa sua Fabbrica. Ora ascendiamo le Scale, se così vi piace; e vederete l'interno delle Logge superiori; che passeremo poi alle Sale quivi contigue a vedere le Pitture migliori, che là

fi con servano.

Guglielmo. Ascendiamo: Belle anche nell'interno son queste Logge e spaziose. Quivi si vede la maniera Gottica, o sia Tedesca, onde su da principio innalzata questa Basilica; il che stando in quelle di sotto non si può vedere; perchè, e ne abbiamo degli altri esempi, sarà stata questa gran Sala da sole Colonne sostenuta, con il suo vacuo; onde i Cittadini potessero lì passegiare a diletto, o a ragionare de'

trafici, e di negozi; ed a ritirarsi si pure al coperto

in tempo di pioggia.

Leandro. Appunto, Signore; e, come veduto avete, sono dappoi state lì fabbricate delle Botteghe, che servono di utile all'erario della Città, col denaro di cui sono state già fabbricate. Eccoci arrivati alla Sala delle Pitture. Questa Sala noi la diciamo la Sala del Consiglio, perchè quivi radunansi, quando occorre, cencinquanta Nobili Cittadini, che il compongono, a trattare, ed a deliberare i pubblici affari. Qui ve ne sono di Francesco Massei, di Alessandro Maganza, e di Giulio Carpioni, fatte ad onore de' Podestà di que' tempi con i Geroglissici, che vedete; tutti e tre valenti Pittori, che siorirono verso la metà del passato Secolo.

Guglielmo. Il nome di Giulio Carpioni è noto anche in Londra, fra noi, dove molti Quadri sono de' suoi Baccanali; e, se non m'inganno, il quarto

quadro li alla sinistra è fatto da Lui.

Leandro. Verissimo, l'avete Voi conosciuto; ma fuori di quà ne vederemo uno assai migliore, anzi ottimo. In tanto guardate, Signore, questo di figura semicircolare, ch' è nel mezzo della Sala sopra di quella Porta. Questa è opera del famosissimo Jacopo da Ponte, detto il Bassano, fatta l'anno 1572.

Guglielmo. O bella Pittura! opera veramente degna del suo Autore! io m' immagino, che que' due vestiti alla Ducale sieno stati due Rettori di questa Città.

Leandro. Si, Signore; e li dipinse il Bassano inginocchiati, come vedete dinanzi a nostra Signora sedente sotto quel maestoso Baldachino, in atto appunto di raccomandarglieli.

 $C_2$ 

II.

Guglielmo. Questo è uno de'migliori Quadri, che io abbia veduto. Quì v'è soda Architettura, grandio-sità di pensiere, franchezza di disegno, ed un' gran tingere di macchia, di colpi, e di forza. Vi sono altre Pitture quì intorno?

Leandro. Ve ne sono là in quella Sala, dove è la residenza del nostro pubblico Rappresentante, de' medesimi Pittori, che avete veduto, suori del Bassa-

no; se vi piace, Signore, andiamo a vederle.

Guglielmo. Io penso che andiamo a vedere qualche altro bel pezzo di Architettura; e che de' Quadri mi sate l'onore di farmi vedere que' soli, che Voi

giudicate i più rari.

Leandro. Discendiamo dunque a vedere le due Facciate del Palazzo Presettizio di ordine composito. Eccovi la prima che riguarda sopra la Piazza, disegnata da me in questa mia Tavola II. Ora che siamo discesi confrontatela con il suo originale.

Guglielmo. Ditemi, Signor Leandro, chi giudi-

cate Voi Autore di questa Fabbrica?

Leandro. Il Palladio.

Guglielmo. Ma ne' suoi Libri di Architettura, per

quanto io mi ricordo, non l'ho veduta.

Leandro. O, Signore, molte Fabbriche abbiamo, che si dicono, e che sorse lo sono del Palladio, che non si vedono ne' Libri suoi. Di questa però non v'è alcun dubbio; perchè nell'altra Facciata, che tosto vedremo, è scolpito il di lui nome.

Guglielmo. Siamo noi ficuri, che da questa parte

sia terminata?

Leandro. No, Signore, nol siamo, perchè come vedete, li Sopraornati alla parte di Ponente mostra-

no









Prospetto Capitaniato. Scala de Piedi 30 Vicentini

no che dovesse continuare; il che deducesi da quelle pietre che vi sono state lasciate per chiavi, o morse, come sono dagli Artefici nominate.

Guglielmo. Un gran difetto, o per più modestamente parlare, una grande licenza io trovo in questa Fabbrica, ed è che l'Architrave viene tagliato

dalle Finestre.

Leandro. Ciò è vero. Ma per tradizione abbiamo, che mentre si dava esecuzione al disegno di questa Fabbrica il Palladio era in Roma. E che poi ritornato, e veggendo così diformato il fuo difegno, molto si lamentò con chi pressiedeva; ma non v'era

più tempo al rimedio.

Guglielmo. Certo non è presumibile, che un Uomo, il quale ha date tante prove del fuo valore, e del suo sapere senza ragione alcuna siasi preso un tale arbitrio da tutti li Professori disapprovato, e biasimato. E di già le tante belle opere, ch'egli ha prodotte, non lasciano campo di dubitare della di lui profonda cognizione intorno alla buona, e bella maniera di fabbricare.

Leandro. Andiamo adesso, Signor Guglielmo, da quest'altra parte a vedere l'altra Facciata posta a Levante, e da me disegnata in questa mia Tavola III. Tavola Guardate in prima nell'Architrave sopra le Colonne, e vi chiarirete, che queste due Facciate, come vi

dissi, sono opera del Palladio. Leggete.

Guglielmo. Andrea Palladio Architetto. Io era persuaso da ciò, che m'avete detto, che il Palladio ne fosse l'Architetto; ho avuto però soddisfazione di vederle quelle parole, e di leggerle. E con verità questa Fabbrica merita qualche attenzione, sì perchè ha il

ha il nome dell' Architetto Palladio, che non sò se in altra sua Fabbrica vi si legga, sì ancora, perchè quivi si conosce il grande ingegno del Palladio stesso, il quale con tutto che non abbia qui poste Colonne grandi uguali alle altre della Facciata maggiore, e ve ne abbia sostituite de' minori, conservò non ostante la continuazione di tutte le Linee, che compongono gli ornati di quella. E può dirsi, che a questo ripiego sorse abbia pensato il Palladio per conservare una stessa Linea con le Fabbriche vicine, e per non occupare con quelle grandi Colonne questa Stradda, che per la sua posizione io considero la principale, che dia l'ingresso alla Piazza.

Leandro. Con piacere ho sentito queste vostre ofservazioni; ma io non mi arrischierei a decidere di una cosa, quando altro fondamento non avessi che l'opinione, perchè il mio giudizio potrebbe essere con sa-

cilità criticato.

Guglielmo. In questo Palazzo vi sono Pitture fa-

mose di Autori insigni?

Leandro. Ascendiamo, Signore, che ne vedrete parecchie. Il primo Quadro di questa Sala qui di prospetto è di mano del tamoso Monsieur du Roigni, in cui vi pose il suo nome; l'altro è del nostro Francesco Massei tutti due Pittori del Secolo passato. Andiamo adesso nella Sala detta Bernarda, che risguarda verso la Piazza Maggiore, adornata al di suori dalle due Facciate da noi testè vedute. Il Sossitto di questa Sala è tutto dipinto dal celeberimo Antonio Fasolo nostro Vicentino, in cui vi sono dipinte tre Istorie Romane; cioè Muzio Scevola, che si abbruccia la mano, Orazio al Ponte, e Quinto Curzio, che si slancia





slancia nella Voragine, gli altri sei Quadri all' intorno contengono anch' essi Romane Istorie e sono opera dello stesso Fasolo Vicentino.

Guglielmo. Molto volentieri ho veduto l'opere di questo Antonio Fasolo, e ne avevo grande curiosità; perchè l' ho sentito decantare, come in fatti egli è, un celebre Pittore, che gareggiava con Paolo Veronese: ma io dubito che voi prendiate sbaglio nominandolo Vicentino; perchè io ho sentito a dire, che sia Veronese, e che v'è ancora qualche Scrittore, che Veronese il nomina.

Leandro. Ricordatevi, Signore, queste vostre parole che a suo tempo vi farò toccare con mano, ch' egli è Vicentino, e non Veronese. Altre Pitture vi sono quì intorno, e non dispreggevoli, collocate nelle Camere di alcuni luoghi pubblici, anzi perfette; che fono il Collegio de' Nobili Notari, nel qual vi fono delle opere del Fasolo, il Territorio, il Collegio de Merciaj, ed il Monte di Pietà; le quali tutte sono opere de' Pittori fopra nominati. Ma giacchè ho fatto menzione del Monte di Pietà andiamo a vedere la quì vicina Loggia ornata delli due Ordini Corintio, e Composito, che separa, o che più tosto unisce le Cafe di esso Monte, e che serve di Facciata alla sottoposta Chiesa di San Vicenzo, e che io ho disegnata in questa Tavola IV. de' miei disegni, che vi dimostro. Questa, Signore, non è opera del Palladio; nè si sà precisamente chi ne sia l'Autore. Si crede però, ch'ella sia di Giambattista Albanese Scultore, ed Architetto nostro Vicentino. Di certo abbiamo, che di fua mano fono quelle Statue postevi sopra, e quella Pietà posta nel mezzo dell' Attico; lo che è registra-

Tavola IV. to nell' Archivio di esso Monte, Armadio 42. canto 4. Libro 67. pagina 35. onde è, che perchè ivi non si sa menzione, ch' egli sia stato anche Autore

della Facciata, ci porge motivo di dubitarne.

Guglielmo. Di qualunque Autore ella fia questa Fabbrica è ella di buona maniera. Certo che le Statue, ed il Rilievo sono molto ben lavorati, e di buon disegno; ma le molte Figure picciole, e grandi, che l' Albanese introdussevi, non so, se tutte vi stiano bene; onde, senza derogare al merito di questo vostro concittadino, possiam dire, ch'egli ve ne abbia tante introdotte, perchè il suo genio più che all' Architettura inclinato sosse alla Scoltura. Seguitiamo il nostro viaggio.

Leandro. La prima Chiesa che noi troveremo è dedicata a San Paolo Apostolo, ed è Parrocchia offiziata da' Preti. La dentro vi sono Quadri delli Maganza, la maniera de' quali già vi ho dimostrata in altri Luoghi. Andiamo innanzi; eccoci giunti alla Chiesa di San Michele, de' Padri Agostiniani; entriamo, Signore, e partirere contento. Questo primo Quadro e l' altro del secondo Altare a mano sinistra sono opera di Bortolommeo Montagna Vicentino.

Gugliemo. Questa prima è una opera molto bella;

e di poco cede a quelle di Gian Bellino.

Leandro. Ve ne sono poi, come vedete, tutto intorno del Massei, de' Maganza, e di altri Pittori uguali a questi. Ascendiamo questa Scala dell' Altare Maggiore: Ma questi due gran Quadri, che quì sono, uno è di Francesco Massei, che rappresenta Lucisero cacciato dal Paradiso, e l'altro è di Giulio Carpioni, che pur il Paradiso rappresenta con molti Santi.

che

e a quello ascendono. Che ne dite, Signore, di

esti due Quadri?

Guglielmo. A me pare che questi valenti Pittori no andati a gara; il Massei nell' esprimere la roustezza, lo spirito, e la vivacità; ed il Carpioni la entilezza, il concerto, ed il suo capriccio, fantastico eramente, e da lui particolarmente dimostrato ne'suoi accanali.

Leandro. Discendiamo, che vi mostrerò un Quaro rarissimo di Giacopo Robusti detto il Tintoretto Veneziano, che fioriva nel secolo decimo quinto. Eccovi un miracolo dell' arte, che rappresenta miracoli di Santo Agostino, che guarisce degli appestati. Che

ve ne pare?

Guglielmo. A me pare, che quest' opera sia perfettamente disegnata, e che le sue sigure siano disposte in maniera maravigliosa, ed armonica; la qual cosa è una delle maggiori bellezze della Pittura; conosciuta solo da chi ha gran cognizione di quell' arte, della quale voi ben diceste con ragione, che que-

sto Quadro è un Miracolo.

Leandro. Anche nell'Oratorio quì vicino detto di San Niccola vi sono pur Quadri del Massei, del Carpioni, e di altri Pittori, che valorosamente s'impiegarono a dimostrare i miracoli di esso Santo. Ma, Signore, voi guardate con attenzione la Fabbrica qui a mano diritta: entriamo. Questa è del Nob. Signor Conte Giorgio Marchesini, Signore di animo grande, splendido, e di ottimo gusto; il quale non risparmiò spese, nè diligenza, acciocchè le di lui abitazioni soffero decorose, ed ornate. Questi ornati appunto, e queste sinte pietre sono opera del Signor Girolamo Colon-

Colonna, valoroso nel dipingere si fatte cose; talmente che rimane ingannato anche l'occhio de' più esperti: riesce parimente a meraviglia nel dipingere pezzi di Architettura; così che dà segno evidente della perizia che ha di quest' arte. Le Figure poi a fresco sono del Signor Giambattista Tiepolo, detto il Tiepoletto, che sorse a niun de' moderni la cede nel dipingere anche ad oglio; sì per la vivacità, e tenerezza ch'ei dona alle sue Figure; non meno che per i gran pensieri, ch'ei produce, e per la viva espressione delle Storie, ch'ei dipinge.

Guglielmo. Molto mi son compiaciuto nel vedere le opere di tanto eccellenti Maestri; e mi ricordo di averne vedute in altre Città; le quali tutte meritano

di esser applaudite anche da i più intendenti.

Leandro. Incaminiamoci ora alla Porta, che noi diciamo, del Monte; fuori fubito della quale vederete un Arco di foda Architettura. Per via troveremo alcune Chiefe, dentro le quali vi fono buone Pitture di buoni Autori. Ecco la prima, che è di Monache Francescane dette di Santa Chiara; ivi lavorò Giulio Carpioni. Nella Chiesa poi a questa vicina, che è di Canonichesse Lateranensi, dedicata all' Apostolo S. Tommaso, vi sono Quadri di Andrea Vicentino, del Montagna, dello Speranza, e di altri.

Guglielmo. Io aspetto con ansietà il momento di

vedere quell' Arco, che mi avete promesso.

Leandro. Il vederete, Signore; ma sofferite ancora un poco; ed entriamo in questa Chiesa di Santa Catterina, ch' è di Monache Benedittine. Voi tosto avete dato l'occhio sù que'due Quadri, che sono da i lati dell' Altar Maggiore; questi sono del Famoso Luca

Gior-

Giordani Napoletano, che esprimono il martirio di Santa Catterina, e di S.Barbara. Quello poi dell'Altare Maggiore è del Kavaliere Pietro Liberi; quello dell' Altare, a mano diritta entrando, è del Carpioni, e quello a mano sinistra è opera esquisita di Antonio Zanchi. Alzate gli occhi, e girateli attorno il fregio, che ne vedrete di Gregorio Lazzarini Veneziano, del Funiani, del Rigoni, del Tempesta, e del Massei.

Guglielmo. Adaggio, Signor Leandro, lasciatemi respirare: gli ho veduti quanti sono, e sono tutti belli; ma quelli del Giordani parmi, che superino gli

altri.

Leandro. Permettetemi ancora, ch'io vi dica di avere il Carpioni e il Maffei lavorato in questa Chiesa, che noi diciamo delle Cittelle; e che lavorarono li Maganza in quell' altra, che è di Monache Umiliate, detta d' Ognissanti. Eccoci finalmente giunti all' Arco.

Guglielmo. Fermiamoci un poco.

Leandro. Quanto vi piace.

Guglielmo. Or ditemi, Signor Leandro, quest'

Arco è egli opera del Palladio?

Leandro. Vi dirò prima, Signor Guglielmo, che quest' Arco di ordine Corintio è fatto per ornamento, e per dar ingresso a quella Scala, che vedete, la quale terminando alla cima del Monte vicino ci apre l'adito ad un'altro monte; sopra di cui vi è un Tempio, che da qui a non molto andremo a vedere. Che poi quest' Arco sia stato disegnato dal Palladio, io non lo so. Se sosse stato quel suo libro degli Archi che tante volte ci promette in tutti gli altri suoi libri stampati di Architettura, se ne chiariressimo. Vi

D<sub>2</sub> fo ben

so ben dire, che non è stato edificato con le proporzioni da esso Palladio prescritte a quest' Ordine Corintio, il che conoscerete dal suo Disegno.

Guglielmo. L'avete Voi disegnato?

Leandro. Si, Signore, vedetelo in questa mia Ta-Tavola vola V. e nell' Iscrizione sovrapostavi leggerete, che V. fu eretto l'anno 1595. cioè quindeci anni dopo che fu morto il Palladio; e pure vi sono de' begli umori, che pertinacemente fostengono; che d'altri non può essere che del Palladio, ancorchè sia stato eseguito quindeci anni dopo la di lui morte; perchè dicon essi, è quasi impossibile, che altri possa imitare la sua ma-

niera grandiosa.

Guglielmo. Mi perdonino questi Signori, s'io dico, che s'ingannano, perchè egli potrebbe essere d'altro Autore questo disegno, benchè fosse fatto a puntino colle regole del Palladio; che non è mica vergogna l'imitare servilmente un così celebre Architetto. Anzi potrebbe essere, che un qualche assezionatissimo alle sue opere a bella posta l'avesse fatto; mentre io sò, che non fu mai scarsa la vostra Città di valenti Architetti; e di alcuni lo stesso Palladio fa menzione dentro i suoi libri, i quali erano famosi anche al suo tempo. Ma, Signor Leandro, così discorrendo, ci siamo discostati non poco dalla Città! Dove andiamo?

Leandro. Andiamo a vedere lungi di qui non più della quarta parte di un Miglio Italiano una Fabbrica senza contradizione dal Palladio disegnata, ed eseguita; e questa è la Rotonda. Ne'miei disegni, come vederete, l'ho disegnata tra le Fabbriche della Città; perchè, come dice il Palladio stesso: ,, per la

vici-





,, vicinanza, ch'ella ha con la Città, si può dire che

, sia nella Città stessa. "

Guglielmo. Io sempre che ho sentito nominare questa Rotonda, l'ho sentita nominare con grande onore del suo Architetto; e l'ho veduta, e considerata più volte ancora nel Libro secondo della di lui Architettura. Ma ditemi, Signor Leandro, questo Fiume dove và egli a terminare con le sue

acque?

Leandro. Questo Fiume, Signor, da noi detto Bacchiglione, passa per la Città di Padova, dove si congiunge con il Fiume Brenta, e unitamente vanno a terminare nelle Lagune di Venezia. Antico egli è, ed è navigabile. Queste barche vengono dalla Città di Venezia con Droghe, Pesce salato, ed altre mercanzie; e colà ritornano, con Vino, Frutti, ed altri prodotti del nostro Territorio, de'quali è abbondantissimo. Eccoci appunto alla Rotonda. La Facciata che voi vedete, simile in tutte le sue parti alle altre trè, che unite compongono la presente Fabbrica, è volta a Maestro; sia per la situazione, che abbia così richiesto, o che il savio Architetto previde, che a incomodi soggiacerebbe questo edifizio, per essere in eminenza, s'ei fosse esposto, con li quattro lati che lo formano, alli Venti Cardinali. Così questa sua posizione fa, che i Venti Cardinali restano rotti, ed indeboliti dagli Angoli della Fabbrica stessa; e che non portano alcun nocumento alla medesima, nè incomodo agli Abitatori. Riflettete, Signore, vi prego alla situazione di questa Rotonda.

Guglielmo. Non può esser ella più deliziosa. Da questa parte si vede il vostro Bacchiglione colle Bar-

che sul dorso, che il solcano, e di là, come io discerno, una vasta, e sertile pianura. Da quest' altra parte si vedono Colline deliziose, e frutisere, sopra le quali sono sparse ed umili case, e superbe. Di quà si scorgono le alte Montagne, e di là si potrebbe vedere anche il Mare, se v'arrivasse la nostra vista; in somma è tutta piacevole, e tutta vaga. Ora potiamo entrare a vedere la disposizione interna di questa Fabbrica, che esamineremo poi le esterne sue parti.

Leandro. Anche a me così piace. Degnatevi di Tavola vedere la Pianta, che vi presento nella Tavola VI.

VI. de'miei disegni.

Guglielmo. Ditemi, vi fono alterazioni in questa pianta, dal disegno del Palladio alla sua esecuzione?

Leandro. Nel tutto insieme vi è qualche picciola differenza di poche onzie; ma nelle parti, cioè nella grandezza delle Camere, Anditi, e Camerini, sono state alterate le misure in maniera, che quello che è stato levato ad una parte è stato dato all'altra; il che conoscerete paragonando insieme la pianta da me disegnata con quella nel Libro dell' Autore.

Guglielmo. Mi farete piacere se mi dimostrerete

queste mutazioni.

Leandro. Prima vi dirò, che le Loggie le quali, come vedete sono di ordine Jonico, e la Sala, non badando a qualche onzia, sono state eseguite secondo il disegno. Li quattro Anditi poi, che danno ingresso alla Sala, li quali non sono d'egual grandezza, dall' Autore due sono stati disegnati di piedi 6. e gli altri due, quantunque non siano marcati con numeri, devono essere di piedi 8. e mezzo, ed in esecuzione li minori





minori sono di piedi 6. onzie 11. e mezza, e li maggiori di piedi 12. e onzie 3. Le quattro Camere sono eseguite di lunghezza piedi 24. onzie 4. ed in larghezza piedi 15. onzie 4. e pur sono disegnate di lunghezza piedi 26. e di larghezza piedi 15. ed in sine li Camerini, che nel Libro dell' Autore sono per un verso piedi 15. e per l'altro 11. sono stati eseguiti di lunghezza piedi 15. onzie 3. e di larghezza piedi 10. onzie 5. e mezza. Vi è anche qualche diversità da una Camera all'altra, il che non merita attenzione.

Guglielmo. Ora, mediante la vostra diligenza, comprendo l'alterazione delle misure di questa Fabbrica; ma non resta perciò pregiudicata la sua bel-

la, e comoda distribuzione.

Leandro. E' vero, Signore; anzi vi prego di riflettere quanto ella è bene ordinata, e ben disposta; e come le sue parti si uniscono per comporre un tutto persetto, essendo persette anche in se stesse. Dico persette, perchè s' esaminiamo separatamente le Camere, e Camerini, troviamo questi, e quelle di larghezza proporzionata rispetto alla sua lunghezza; e da queste due dimensioni ne su ricavata un' altezza anche questa propozionata, secondo la prima maniera, prescritta dal nostro Architetto per quelle stanze, che sono più lunghe che larghe, le quali devono esser a Volto.

Guglielmo. Queste Camere in fatti sono di bella proporzione. Ma ditemi, sopra questi Camerini, che sono di minor altezza delle Camere, v'è qualche co-sa ad uso?

Leandro. Sì, Signore, vi sono quattro Amezzati, e que-

Tavola e questi vedeteli disegnati nella mia Tavola VII. che

VII. è quella dello Spaccato.

Guglielmo. Ora andiamo in Sala, perchè, a dir il vero, il desiderio di veder il tutto non mi lasciò campo di rislettere a questa parte principale. O bella invenzione! o proporzione ottima! ditemi, Signor Leandro, parmi che diceste, che questa Sala per la sua larghezza sia simile a quella del disegno ch'è nel Libro del Palladio; ma per la sua altezza evvi differenza alcuna?

Leandro. Molta, Signore; ma già la conoscerete, confrontando il mio disegno dello Spaccato con quello dell' Autore.

Guglielmo. Voi dite bene; ma fatemi il piacere

di appianarmi un poco la strada.

Leandro. Quando lo comandate, vi ubbidirò. Voi fapete, che nel picciolo disegno, che si trova nel Libro del Palladio non vi sono annotazioni di numeri, nè meno Scala de' piedi per poter misurare; onde io presi l'altezza delle Colonne, la qual'è marcata di piedi 18. e con questa mi sormai una Scala, con la quale conobbi, che l'altezza della Sala disegnata nel Libro, dal piano alla sommità della Cornice sotto il Lanternino è circa piedi 56. ed in esecuzione non la trovai che piedi 48. onzie 9.

Guglielmo. Ma in qual parte è minorata questa

altezza?

Leandro. Per venirne in chiaro divisi tutta l'altezza della Sala in tre parti; la prima dal piano al suolo della Ringhiera, e vidi, che ella è stata disegnata alta da terra piedi 20. e onzie 2. ed in esecuzione ella vi è stata piantata piedi 19. onzie 8. onde

quì

qui vediamo, ch'ella è 6. oncie più bassa di quello sia in disegno. La seconda parte la presi dal Suolo della Ringhiera medesima alla sommità della Cornice dove è piantata la Cupola, e quì trovai una differenza grande; imperciocchè nel disegno ella è piedi 19. ed in esecuzione piedi 10. oncie 2. onde quì abbiamo piedi 8. oncie 10. di meno; a questi aggiungiamo le oncie 6. che è piantata più bassa la Ringhiera, che vedremo la Cornice nella Fabbrica eseguita, Piedi o. oncie 4. più bassa di quello sia nel Disegno. La terza parte comprende la Tribuna, o sia Cupola; questa, Signore, è stata disegnata in altezza piedi 15. oncie 6. onde ella avrebbe avuto 6. oncie di diritto; eppure in esecuzione ella è piedi 17. oncie 6. qui si comprende ch'ella ha piedi 2. oncie 6. di peduccio, o sia di diritto, imperciocchè la metà del suo diametro è piedi 15. onde alli piedi 9. oncie 4. che troviamo di meno dal piano alla Cornice, nella Fabbrica eseguita, dobbiamo levar li piedi 2. che abbiamo di più nella Cupola, che troveremo l'altezza di detta Sala piedi 7. oncie 4. più bassa di quello sia stata disegnata.

Guglielmo. Molto volentieri ho fentito dove sia la diminuzione di queste misure; ma ne siete poi cer-

to, Signor Leandro, ch'ella sia così?

Leandro. Vi dirò, Signore, per ciò che riguarda alle misure della Fabbrica non ho mancato di diligenza, acciò siano esatte; per quelle poi del disegno, avete anche Voi il Palladio, onde potrete farne prova; se trovate qualche picciola differenza attribuitela alla picciolezza del disegno; mentre sapete quanto difficil cosa sia il misurarlo con una Scala cavata come ho fatto io.

E

Guglielmo. Lo sò; ma le picciole differenze in questi casi non si curano. Ditemi, quelle quattro Porte

fono per le Scale?

Leandro. Sì Signore, e da quelle si scende ad un' appartamento terreno, il quale è di grande uso, e comodo, cioè per Tinelli, che in ogni stagione riescono comodi; per Cucine, Dispense, ed altre cose necessarie. Quivi in somma vi è tuttociò, ch'è necessario per una comoda abitazione. Questa Scala, oltre che ella anche serve per andar agli Amezzatti posti sopra li Camerini, continuando per essa, si arriva ad un Piano superiore, che è quello, che il Palladio, descrivendo questa Fabbrica, chiama un loco da passegiare; il quale presentemente dal Nobile Signor Marchese Mario Capra su giudiziosamente disposto in tante Camere, quante sono quelle dell'Appartamento Nobile, e queste servono per uso famigliare.

Guglielmo. Non posso esprimere, Signor Leandro, quanto io resti sorpreso dalla bellezza di questa Fabbrica. Ditemi, gli ornamenti di questa Sala, credete

Voi, che siano d'invenzione del Palladio?

Leandro. Io per me non lo credo, Signore.

Guglielmo. Anche io sono dello stesso parere, perchè questa parmi una maniera di pensare tutta diversa da quella del Palladio.

Leandro. Tanto io sono persuaso di questo, quanto che, come vedete, nel Disegno dello Spaccato io

ne pur ve li feci.

Guglielmo. Ora che abbiamo esaminato tutto l'In-

terno, potiamo andare a vedere l'Esterno.

Leandro. Andiamo pure, e facciamo un giro d'intorno la Fabbrica, che si fermeremo poi ad esamina-

re una

re una delle quattro Loggie, le quali tutte sono eguali; o pure, se vi è qualche diversità, non credo, che questa meritar possa la vostra osservazione.

Guglielmo. Quando non siano cose, onde si possa credere, che siano state satte con qualche sine dall' Architetto, è supersuo di perder il tempo per esa-

minarle.

Leandro. Ora, che abbiamo girato tutto all'intorno, potiamo riposarsi, che così vederemo questa Loggia, che è volta a Greco. Che ve ne pare, Signore?

Guglielmo. Dico, che queste Loggie sono d'una molto bella proporzione. Ditemi, sono elle state eseguite per le sue misure secondo il disegno del Palladio?

Leandro. Vi dirò, Signore. Come nel Disegno non sono segnate con numeri tutte le altezze, così non posso rendervi esatto conto; ne quì ho voluto arrischiarmi di misurar queste picciole parti con la Scala da me formata, come vi dissi, per misurar l'interno, mentre sarebbe stato impossibile di rilevarle giustamente. Vi dirò bene, che l'altezza delle Colonne disegnate dal Palladio sono piedi 18. ed in esecuzione elle sono piedi 18. oncie 3. e tre quarti. Tutte l'altre misure della Fabbrica eseguita Voi le vedete nel mio disegno alla Tavola VIII.

Guglielmo. Quì dunque non sapete dirmi, se vi VIII.

sieno altre alterazioni?

Leandro. Per quanto appartiene alle misure non posso dirvi altro di certo; ma bensì vi dico, che le Colonne poste negli Angoli delle Loggie, nel disegno non sono che mezze, cioè appoggiate alla muraglia, dove in esecuzione le vedete intere, perchè sono isolate. Offerva-

servate anche l'altezza delle sue Basi, che sono d'oncie 14. cioè quasi 2. onzie di più della metà del Diametro di esse Colonne, mentre elle sono d'oncie 24. e tre quarti; e questo accrescimento è dato solo al Plinto della Base. Le quattro Scale, che quì sono divise, cioè aperte nel mezzo, nel disegno dell' Autore sono continuate.

Guglielmo. E' vero quanto dite. Ma fatemi grazia di dirmi, se siete persuaso, che tutte queste mutazioni fiano provenute dal Palladio; imperciocchè sò, che lo Scamozzi ne' fuoi Libri di Architettura, dice d' aver avuta mano per l'esecuzione di questo disegno, in tempo però, che la Fabbrica era della Famiglia Capra, mentre il Palladio, com' egli dice, la difegnò per Paolo Almerico; onde questo è chiaro argomento, che dal Palladio ella non è stata terminata, e sa può anche supporre, che lo Scamozzi vi possa aver fatta qualche mutazione; e con maggior facilità potiamo crederlo, perchè egli dice negli stessi suoi Libri, di aver finite delle Fabbriche, che non erano di fua invenzione " ma con qualche alterazione, tra le quali egli fa menzione della Rotonda presso cenza.

Leandro. Non si può dubitare, che lo Scamozzi non abbia avuto mano per terminar questa fabbrica; nè meno si può credere, che un Uomo d'onore si vanti di aver fatta qualche alterazione in quelle invenzioni, che non erano sue, quando non le avesse fatte; ma vi diro bene, che con facilità si può vedere quali possino essere. Per principiar con ordine consideriamo prima il Paragraso, dove il Palladio descrive questa Fabbrica, nel qual vedremo, che parlando delle

Log-

Loggie, ei dice, che queste sono fatte d'Ordine Jonico, onde pare, che queste dovessero essere terminate: ma andiamo avanti; e consideriamo dove egli dice " nelle estremità de' piedestalli, che fanno poggio ,, alle Scale delle Loggie, vi sono Statue di mano di , Messer Lorenzo Vicentino Scultore molto eccellen-, te ,; onde ei dice, vi fono, non vi faranno; anche con questo parmi, che si possa concludere fatte che fossero le Scale, tutto il resto della Fabbrica dovesse essere, se non finita, almeno in istato di non potervi far alterazioni. Ma voglio anche supporre, come molti credono, che dal Palladio non fiano state terminate che due fole Loggie; dimando io però quali alterazioni possino esser state fatte dallo Scamozzi nella esecuzione del resto della Fabbrica? Io credo, che niente egli abbia potuto aggiungere, nè levare: quando non avesse fatte le Scale aperte, o per dir meglio, ch' egli avesse infinuato al Padrone di dover aprir anche quelle già fabbricate dal Palladio; e dico questo, perchè di queste Scale se ne vedono dallo Scamozzi ideate ne' suoi Libri d'Architettura.

Guglielmo. Ma non potrebbe egli, lo Scamozzi,

aver minorata l'altezza della Sala?

Leandro. Questo potrebbe essere, ch'egli lo avesse fatto, o per soddisfare alli Padroni, o sorse anche credendo di darle più bella proporzione; ma permettetemi, che io ritorni al Paragrafo del Palladio dov'egli dice " nelle estremità de'piedestalli, che fanno poggio, alle Scale delle Loggie, vi sono statue di mano di, Messer Lorenzo Vicentino, e che da queste parole io concluda che non parmi probabile, che vi sossero state poste le statue prima che sosse concreta la Sala.

Guglielmo. Ho avuto piacere di sentire la vostra opinione, ed anche io sono dello stesso parere, e credo, che poco, o nulla lo Scamozzi abbia potuto alterare quello, che dal Palladio era già stato principiato. Ora, tralasciando questo discorso, vi dico, che questa è una delle migliori Fabbriche in questo genere, ch' io abbia veduta; sia per la sua invenzione, tanto bene adattata alla Situazione, sia per la sua ordinanza, che è maravigliosa, sia in sine per la proporzione di tutte le sue parti, che unite compongono un tutto di tal perfezione, dal quale ne risulta quella bellezza, che a tutti piace.

Leandro. Incamminiamoci adesso verso la Chiesa posta sul Monte Berico. La strada, per dirvi il vero, non è breve, nè molto facile; ma la speranza, che nutrir dovete di veder colà un Quadro di Paolo Veronese, che a pochissimi la cede dipinti dal di lui pennello, vi alleggerirà la fatica; oltre di che potremo a bell'agio discorrere qualche cosa intorno alle Fab-

briche fin ora vedute.

Guglielmo. Appunto, Signor Leandro, io andava tra me considerando questa Fabbrica della Rotonda, e godendo del molto piacere, ch' io provo di averla veduta. Grande veramente, e giusta su l' idea del Palladio, che seppe adattare all'amenità del sito una Fabbrica, che a quello corrispondesse. Io ho veduto in altri luoghi Fabbriche di egual disegno, ma che non sodissanno egualmente l'occhio, nè l'intelletto; forse per l'inconveniente lor situazione; o perchè non è stata eseguita a puntino si bella idea, per disetto di chi non sà indursi ad imitare scrupolosamente le opere altrui, senza levarne il bello che non conosce, e sen-

e senza aggiungervi il deforme, che non discerne.

Leandro. Per quello che da Voi sento, in tutto il Mondo vi sono di tali Uomini. Stessero cheti almeno, e si contentassero di uccellare a' Merlotti, il male è, che vogliono fare li Saccenti con chi ne à più di loro; ma vengono poi conosciuti, e derissi.

Guglielmo. Lasciamo costoro, e torniamo a noi.

Di chi è, Signor Leandro, questa Fabbrica?

Leandro. Ella è de' Nobili Signori Conti Antonio, e Gaetano Fratelli Valmarana Vicentini. Al di lentro ella è tutta dipinta a fresco da que' valentismi Pittori Girolamo Colonna, e Giambattista Tiepolo detto Tiepoletto, le opere de'quali abbiamo anche veute, se vi ricordate, in Città, nel Palazzo del No-

oil Signor Conte Marchesini.

Guglielmo. Si, Signore, mi ricordo. Entriamo a ederle, che si riposeremo un poco. Veramente sono belle cose, e le Storie sono si bene simboleggiate he anche a' meno instruiti danno ad intendere il loro gnificato. E' bello, e comodo anche il loco, per juello che si vede; ed è ameno per la sua situazioe, e per le sue adiacenze, e per le vedute vaghisme, che quindi si scuoprono.

Leandro. Oh, Signore, per questa strada che or aminiamo, molte Fabbriche vederete, che se non ono a questa eguale per la sua grandezza; non la cedono però per la vaghezza di quel terreno, in cui sono collocate; per la fertilità delle Colline, che le circondano; e per l'aere salubre, che ad esse mai sem-

ore d'intorno spira.

Guglielmo. Vi prego, Signor Leandro, di permettermi, che in così camminando, io tra me stesso medimediti quietamente un non sò che circa il Vostro Palladio, e la di lui bella, e da tutti ammirata maniera di Fabbricare. Questa mia meditazione però non fia che a Voi discopra in questo Viaggio, in cui ad altro attendere dobbiamo.

Leandro. Il Vostro piacere, Signor Guglielmo, è il mio; ed intanto ancor io penserò ad altre mie cose.

Guglielmo. Svegliatevi, Signor Leandro; ditemi siam giunti ancora al Tempio del Monte Berico, in cui mi diceste essere il gran Quadro di Paolo Veronese?

Leandro. Alzate l'occhio, Signore, e vederete il Tempio; il Quadro però ivi non è; ma egli è nel Refettorio di quel Convento, che è de Padri Serviti.

Gugliemo. Il disegno di questa Fabbrica mi pare,

che non sia sul gusto degli Antichi.

Leandro. Appunto, Signore, Voi l'avete indovinata; ella è stata disegnata, ed eseguita nel fine del secolo prossimamente passato; in cui non si curavano molto gli Architetti di seguire la buona, e giusta maniera de'loro predecessori. Le statue però, che l'adornano, e que' bassi rilievi, che sono sopra le Porte quasi tutte, sono del già Orazio Marinali nostro Vicentino, Scultore, come vedete, di un gran merito.

Guglielmo. Tutte queste Statue però a me non

fembrano di ugual difegno, e di ugual lavoro.

Leandro. Ora io conosco molto bene, che Voi, Signor Guglielmo, siete pratichissimo della Statuaria, siccome della Architettura, e della Pittura. Certo è che tutte non sono state lavorate da Orazio Marinali, benchè tutte sorse da lui disegnate; ma egli è certo ancora, che tutte uscirono dalla sua Scuola. Se

vi piace, entriamo in Chiesa, e quì vederete Quadri del Montagna, del Carpioni, de' Maganzi, ed ancora di Giacomo Palma.

Guglielmo. Bene, Signore; ma il mio desiderio è di vedere quello di Paolo Veronese, che tanto mi avete celebrato.

Leandro. Seguitemi, e vel dimostro. Guardatelo, e contemplatelo. Quivi è rappresentato, come vedete, il Pontesice San Gregorio, che tiene Cristo alla

sua Mensa, in forma di Pellegrino.

Guglielmo. O maestosa, o magnifica Pittura! Quì gareggiano insieme la Pittura stessa, e l'Architettura, l' Ottica, e la Prospettiva. Quì si vede l'alta maestà de' Personaggi, tanto di chi invita, quanto di chi sono invitati; come pure la varietà, la magnificenza, ed il capriccio de'vestimenti, che adornano i Paggi, e gli altri a quel gran Convito servienti. Io mi ricordo, Signor Leandro, di aver veduto nel Refettorio di San Giorgio Maggiore in Venezia il quadro dello stesso Paolo Veronese, rappresentante, se non m'inganno, le Nozze di Canna Galilea; bello veramente, e magnifico, e degno del fuo Autore. Ma, con buona grazia, dirò, che questo è più forte, più massiccio, e più fodo, ed esprimente molto la storia che rappresenta. Io non sò come partirmi di qua, tanto mi piace.

Leandr. Le ore, che si vanno avanzando, c' invitano a discendere da questo Monte. Scendiamo dalla parte di questi Portici, per i quali troveremo la strada più comoda. Sono essi fatti a questo sine; cioè perchè li passaggeri, tanto quelli che ascendono, che quelli che discendono siano riparati, e dal Sole, e dalle

altre

altre intemperie dell'aria; onde più aggiatamente pos-

sano arrivare al luogo, che si prefissero.

Guglielmo. Come a Voi piace. Lasciatemi ora contemplare la veduta della Città; e quella gran pianura, seminata, dirò così, di Chiese, di Palazzi, e di

Case fino alle falde delle Montagne.

Leandro. O Signor Guglielmo, se Voi aveste tempo di vedere quante vi sono sabbriche nobilissime, sparse per lo nostro Territorio, di Architettura del Palladio, e di altri valenti Architetti, Voi godereste molto; e molto vi diletterebbe la varietà de' pensieri, l'amenità delle situazioni; e tutto quel più di comodo, e di delizia, che a confronto della Città, suol donare la villa alle Fabbriche bene architettate, e bene eseguite. Ma io spero, se mi dia vita il Signore, e salute, di mandarlevi un giorno in Londra dalla mia mano disegnate.

Guglielmo. La speranza, Signor Leandro, che mi date, mi sa partire dalla vostra Città tutto consolato; ed agli Amici, che a Londra mi aspettano, sarò vedere questi vostri disegni delle Fabbriche di Città, che mi andate regalando; ed assicurerolli, che ben presto vedranno ancora quei delle Fabbriche della Villa. Non vi scordate, Signor Leandro, di eseguire quanto

mi avete promesso.

Leandro. Siamo oramai ritornati in Città. Qui vicino v'è una Chiesa dedicata al Pontesice Santo Silvestro, di Monache Benedettine, in cui vi sono Quadri de' Maganzi, del Carpioni, del Massei, e di altri. Ma, perchè io sò che il vostro genio inclina più all' Architettura; andiamo a vedere il prospetto di una Fabbrica di buon gusto, ch'è di Ordine Corintio. Ec-

cola









Ing:

CC: Trivini dal Velo d'oro.

C. Dall'Acqua

cola appunto dall' altro lato di questo Ponte, che Ponte-furo da noi si chiama. Ella è in oggi de' Nobili Signori Conti Triffini, detti dal Velo d'Oro; discendenți per linea retta da quel non mai abbastanza lodato Giovan Giorgio Triffino, splendor dell'Italia, ed ornamento della Greca, Latina, ed Italiana Favella, Oratore famolissimo, e Poeta Epico, Tragico, Comico, e Lirico vaghissimo, ed eruditissimo. Dissi, che questa Fabbrica, in oggi è de' Nobili Signori Conti Triffini, perchè anticamente era della Nobile Famiglia, Civenna; come ricavasi da una medaglia, ritrovata da essi Signori Conti Trissini in occasione di escavare un Fondamento, con questa inscrizione: Anno MDXXXX. Civennarum Familia. Non si sà però chi sia stato l' Architetto; e per quanto v' abbia pensato, non sò concretarmi a dire da chi possa ella essere difegnata. Guardatela, ed esaminatela in questa Tavola IX. de' miei disegni

Guglielmo. Veramente ella è una Fabbrica di buon gusto; e questa maniera di fabbricare si accorda benissimo con il tempo scolpito nella medaglia; e voi al vostro solito l'avete molto diligentemente disegnata.

Leandro. Andiamo adesso a vedere una Chiesa, detta della Madonna delle Grazie, anch'ella di ordine Corintio, officiata da' Padri della Congregazione del Beato Pietro di Pisa. Vedetela intanto da me disegnata in questa mia Tavola X.

Guglielmo. Volentieri. E' ella difegno del Pal-

ladio?

Leandro. Eccola quì. Guardatela anche nella sua esecuzione. Adesso io vi dirò, che questa comunemente credesi disegnata dal Palladio; ma perchè nelle F 2 di lui

Tavola

Tavola X.

Guglielmo. Nè pur io posso assicurarmi, che sia opera del Palladio. Vi dico bene, che qualunque sia stato l'inventore di questa Fabbrica, egli pensò molto bene; e fenza adulazione può dirsi, che aveva molta felicità d'invenzione, ed eguale grandiosità di

pensare.

Leandro. Là dentro vi sono Quadri de' Maganzi,

e di Leandro Bassano.

Guglielmo. Ho inteso. Seguitiamo il nostro viaggio-Leandro. Andiamo a vedere due Porte di buona Architettura, e sono poco lontane, le quali vengono credute opera del Palladio; e può essere, che Voi ne abbiate veduti i disegni in Inghilterra; perchè alcuni Architetti della vostra Nazione le han disegnate, e misurate, con animo di trasportarne colà i disegni stessi, e le misure. Eccole appunto.

Guglielmo. Mi ricordo di aver veduto appresso

un mio Amico in Londra i disegni di queste Porte, con una annotazione, che sono de' Signori Pizzoni. Ma con mio gran piacere le vedo nella loro esecuzione. Ma perchè diceste Voi, Signor Leandro, che vengono elle credute opera del Palladio? dubitate Voi sorse?

Leandro. Permettetemi, Signor Guglielmo, che io faccia una picciola digressione, che nasce da quelle vostre parole, che mi diceste di averle vedute in Londra, disegnate con una annotazione, che sono de' Signori Pizzoni. Sappiate, che questo Loco anticamente era di ragione della Nobile Famiglia Porto; e che poi fu posseduto da' Signori Pizzoni, come il possedevano al tempo che il vostro compatriota fece quei disegni; ma in oggi è ritornato nella stessa Nobile Famiglia Porto. Tanto io vi dico, perchè giunto che Voi sarete in Londra, possiate di ciò avvertire quel vostro amico. Ora io vi dico, che non oso affermare, nè men negare, ch'elle sieno opera del Palladio. La presunzione però sta più per l'affermativa, che per la negativa. Ed è questa: In un Libro manuscritto dell' Accademia nostra Olimpica, che è appresso il Signor Abbate Zigiotti, si ha che " nel mese di Aprile dell'Anno 1568. furono prese ad affitto per le " loro Adunanze (cioè degli Accademici) la casa col , giardino dietro le mura, da Monsignor Archidiaco-, no Porto ,.. La qual casa, ed il qual giardino sono la dentro, circondati da queste mura, nelle quali sono le porte che noi vediamo, e delle quali parliamo. E nello stesso Libro sta scritto: " con la direzione dell' , Accademico Andrea Palladio fu eretta nella corte , dell' Accademia una Statua di pietra rappresentante

XI.

Ercole, il di cui Piedestallo al di d'oggi conservasi nella corte del Teatro Olimpico. Quindi è, che sicrede, che avessero quivi il loro principio le Adunanze dell' Accademia Olimpica; e che avendolo quegli Accademici interiormente adornato della Statua di Ercole, e forse di altro, con la direzione del Palladio; così avessero ornato ancora, con la di lui direzione, le mure esteriori con queste due porte; onde fosse più ornato, e più decorofo l'ingresso alla loro Accademia.

Guglielmo. Questa vostra prefunzione, Signor Leandro, fondata in su gli allegati monumenti, ella ha del verisimile; ma ella è finalmente una presunzione. Consideriamo adesso le Porte; le quali non mi pajono uni-

formi: anzi che una sia differente dall'altra.

Leandro. Voi dite bene. Questa prima, che guarda a Tramontana, e ch'io ho disegnato in questa mia Tavola Tavola XI. che vi presento, è di minor grandezza, così pure li suoi ornati sono di diversa, e più regolata proporzione, che non sono quelli dell'altra posta al Levante. Andiamola a vedere nella fua esecuzione;

Tavola e in tanto guardatela in questa mia Tavola XII. XII.

Guglielmo. Voi dite il vero. Ambedue però sono di bella proporzione, e di buona invenzione. Pare, che quì il Palladio, o qualunque ne sia stato l'inventore, siasi servito della maniera dagli antichi adoperata negli edifici grandi; ne' quali, per fuggire la spefa, ed il tempo, come egli stesso, il Palladio, dice nel Libro primo cap. 10. della sua Architettura, lavoravano solamente l'imposte de' Volti, i Capitelli, e le Cornici, ed il restante lasciavano Rustico. Ed a me pare, che questa stessa maniera sia conveniente agli edifizi, che devono servire d'ingresso alli giardini, o a

cole













cose simili; come sono queste Porte, alle quali dà più vezzo una certa piacevole negligenza, che una efatta delicatezza.

Leandro. Andiamo ora, Signor Guglielmo, a vedere un grandioso principio di Fabbrica, la quale è di ordine Composito, in oggi possessa da' Nobb. Signori Conti Giulio, e Nipote da Porto; creduta da più d'uno invenzione del Palladio; e da più d'uno ancora invenzione dello Scamozzi. Io però, quasi con certezza direi, ch' ella non è opera dello Scamozzi; imperciocchè egli dice nella prima parte della fua Architettura Universale, al Lib. 3. cap. 11. queste precise parole: " Oltre a' disegni delle Fabbriche dimon firate di nostra invenzione, ne sono alcune altre di , non poca importanza, e finite, e con nostro ordine, (tra le quali nomina quella del Conte Francesco Tiene, e parimente quella del Conte Alessandro Porto, ambe presso al Castello), ma con qualche alterazione, quindi ricavasi prima, che lo Scamozzi ha avuto mano nelle Fabbriche di altri Architetti; e ciò con qualche alterazione; e poi ricavasi, che tra queste una è stata quella del Conte Tiene, della quale parleremo a suo luogo, e quella del Conte Porto, della quale ora parliamo; e che Voi in parte vedete innalzata; e disegnata in questa mia Tavoia XIII. nè si può dubi- Tavola tare, che questa Fabbrica non sia quella di cui parlò lo Scamozzi; perchè in questi contorni vicini al Castello, altre Fabbriche non possiede la Nobil Famiglia da Porto. Avendo detto dunque lo Scamozzi, che questa Fabbrica è una di quelle di altro Autore, e che è stata innalzata con suo ordine e con qualche alterazione; per confeguenza ne viene, ch'ella non fia stata

stata di sua invenzione. Ch' ella poi sia opera del Palladio quasi quasi mi persuade il vedere, che (toltone l'altezza del Piedestallo, il quale è più della terza parte della Colonna, contro le regole da lui prescritte a quest'ordine) ogni parte di questa Fabbrica; cioè l'altezza della Colonna, e quella de'Sopraornati, e la divisione de' medesimi, vale a dire dell'Architrave, del Freggio, e della Cornice, corrisponde persettamente alle regole stabilite da esso Palladio; il che in altre Fabbriche da lui disegnate non so di aver mai veduto eseguito con tanta esatezza.

Guglielmo. L'esatezza, come Voi dite, delle missure, che sono in questa Fabbrica secondo le Regole stabilite dal Palladio, sono una valida conjettura, ch'ella sia disegno di quest' Autore. L'alterazione poi, sorse dallo Scamozzi fatta nel Piedestallo, e conosciuta dal Padrone del Loco, avrà obbligato lo Scamozzi di osservare appuntino le regole del disegno. E se alcun'altro ha lasciato libero il campo al Palladio di alterare nella esecuzione i suoi precetti, ciò su, perchè egli era il Palladio; e perchè egli servivasi di quelle proporzioni, che dettavagli il suo buon gusto, e che

tanto piaciono nelle sue Fabbriche.

Leandro. Andiamo, Signore, fuori di questa porta, che dal Castello, che vedete, da noi dicesi del Castello, a vedere un bell'Arco.

Guglielmo. Andiamo.

Leandro. Eccolo appunto; ed offervatelo ancora,

Tavola se vi piace in questa mia Tavola XIV.

Guglielmo. Mi piace molto, e mi pare d'una assai bella invenzione. Sapete Signor Leandro, chi sia l'Autote di si bell'opera?

Lean-





Leandro. Di certo, Signore, io non lo so, e qui tra noi sono divisi i pareri; chi giudicalo del Palladio, e chi dello Scamozzi; ma ella è molto difficile cosa il rintracciarne la verità. Perchè, nè men dalle fue proporzioni potiam rinvenirla, essendo egli disobbligato da quelle regole, che ciascheduno di questi Autori prescrivono a' loro Ordini. Egli è, come vedete, un composto di rustico, e di gentile; le Basi, e i Capitelli fono lavorati gentilmente; ed i tronchi delle medesime lasciati sono quasi rozzi. Nel Fregio sono state ommesse le Metope, e parte de Triglis: così pure l' Architrave non può esser più schietto. Riflettete però, che quest' Arco è stato eretto l'anno 1608. cioè ventotto anni dopo la morte del Palladio, come ricavasi dall' inscrizione soprapostavi; che pure è in questa mia Tavola XIV. nel qual tempo lo Scamozzi viveva; che morì nell'anno 1616. e perciò quelli, che tengono dallo Scamozzi, dicono, ch'ella è invenzione di Lui, e non del Palladio.

Guglielmo. Mi pare, che altrove abbiamo considerato, che non sia buona illazione il dire così: una Fabbrica è stata eseguita alcuni anni dopo la morte del Palladio, dunque ella non è del Palladio; e ciò perchè poteva il Palladio in vita sua aver fatto il disegno di quella tal Fabbrica, ed il comodo di chi l'ha ordinata, non sia stato forse all' ordine di farla eseguire, se non alcuni anni dopo. Tanto più che trattandosi quì di un Pubblico, l'esperienza ne dimostra, che soventemente que' Reggitori che ordinano una cosa, o perchè troppo corto è il termine della loro carica, o perchè sono impediti da altre cure maggiori, si trovano in necessità di tramandarne l'esecuzione

zione a'loro successori, e questi ad altri, fin che viene

il tempo di darle il compimento.

Leandro. Se non v'è discaro, Sig. Guglielmo, di fare alcuni passi, io vi mostrerò una fabbrica, di cui forse avrete veduti i disegni nella vostra Patria, esfendo ella stata molte volte disegnata da parecchi Architetti della vostra Nazione, e da quelli molto lodata.

Guglielmo. Vengo di buona voglia a vederla, e mi persuado, ch' ella sia di ottimo gusto; non perchè sia stata lodata da miei Nazionali, ma perchè in ve-

rità ella sia tale.

Leandro. Se voleste intanto, così di passaggio, veder alcuni Quadri di buonissimo gusto, di G. Carpioni; posso mostrarveli là in quella Chiesa, che vedete in capo di questo Cortile, dedicata alli nostri Santi Martiri Felice, e Fortunato, officiata da Monaci neri Benedettini. Volete vederli?

Guglielmo. No, no; seguitiamo il nostro viaggio. Il Carpioni è stato da me sempre considerato un valente Pittore, tanto per i quadri suoi, che ho veduto in Londra, ed altrove, quanto per quelli, che in oggi Voi m' avete satto vedere; onde m'immagino, che quelli della Chiesa, che mi dite corrisponderanno alle grandiose idee, ed alla sorte maniera del loro valente Autore.

Leandro. Guardate, Signore, in là da questa destra parte, che di lontano ancora si scorge la Fabbrica, di cui vi dissi, e che andiamo a vedere. Ella ne' disegni fatti da que' Signori Inglesi, la denominaziono Fabbrica Arsieri; perchè allora era posseduta dalla Nobil samiglia degli Arsieri; in oggi però, perchè è passata, per eredità, nel Nobil Signor Francesco

Tor-





Tornieri, ha cangiato il nome, e dicesi Fabbrica Tornieri. Entriamo nel suo Giardino. Miratela bene; e poi ditemi il vostro parere.

Guglielmo. Si, Signore; mi sovviene di averne veduti i disegni, e mi arricordo, che mi su detto esser

ella opera del Palladio.

Leandro. Così anche tra Noi communemente si crede. Ma nulla abbiamo di certo. Io però credo, che se il Palladio avuto ha mano in questa Fabbrica, l'abbia principalmente avuta per adornare l'esterno che vediamo. Imperciocchè, siccome io ho diligentemente osservato, questa Fabbrica è stata innalzata sopra vecchie muraglie; mentre nel misurarne la Pianta, ho trovato dall'una parte della Sala il muro più grosfo di quello che è dall'altra parte; e così ancora, co-Tavola me potrete vedere in questa mia Tavola XV. ho ri- XV. trovato da una parte della medesima Sala le stanze

più grandi di quelle dall' altra parte.

Guglielmo. Sia come si voglia, io la considero una delle migliori opere, che in quest' ordine veder si possa; mentre io la trovo tutta proporzionata nelle sue parti, e tutte le parti sue a meraviglia corrispondenti. Mirate la simplicità di quell' imbasamento, sopra il quale con ben regolate misure è innalzata quella semplice Loggietta formata di quattro Colonne d'Ordine Jonico, sopra i di cui adornamenti è posto quel Frontispicio, che dà a divedere esser ella la più nobile delle altre laterali sue parti. Che se ad alcuno parerà forse mancante di più vaghi ornamenti; io ammirerò sempre la industriosa arte dell' ingegnoso Architetto che tralasciolli; per la quale, chi bene intende, gode con estremo piacere quella semplicità che il diletta.

G 2 Lean-

Leandro. Volete, Signor Guglielmo, ch' entriamo

a vederne anche l'interno?

Guglielmo. Dalla Pianta da voi disegnata, Signor Leandro, tutto si comprende; onde io penso, che meglio sia incamminarsi verso la Città.

Leandro. Il vostro piacere, è il mio. Incammi-

natevi, che io vi feguo.

Guglielmo. Da ogni Fabbrica, che fino a qui mi avete fatto vedere, io comprendo il buon gusto, e la ricchezza de' vostri Concittadini; e una certa finezza d'ingegno coltivata dagli Architetti d'allora, che appena in oggi potiamo desiderare. Quest' ultima, che abbiamo testè veduta, e che da molti, come diceste, credesi invenzione del Palladio, ma che voi non osate di affermare; e quelle altresi, che abbiamo in altri luoghi vedute, e che da lui non si trovano menzionate ne' suoi Libri di Architettura, mi sa credere, che vi siano stati qui non pochi valenti Architetti, oltre lo stesso Palladio; tanto più che parecchi egli ne loda ne' mentovati suoi Libri. Ditemi, Signore, al presente, vi sono tra voi dilettanti di quest'arte:

Leandro. Sì, Signore, che ve ne sono; e non solamente dilettanti, ma professori; de' quali ottime invenzioni, si vedono in questa Città, e nel suo Territorio. Io mi sarò lecito di nominarvi, senza ossendere la loro modestia, li Nobili Signori Conti Giulio Porto, Enea Arnaldi, Ottone Calderari, e Giuseppe Cerchiari. Questi due ultimi han profittato molto sotto la direzione del Signor D. Domenico Cerato Professore di Architettura Civile, e Militare; le di cui eccellenti opere l' han reso oramai celebre, non solo

in questa nostra, ma in altre Cittadi ancora.

Gu-



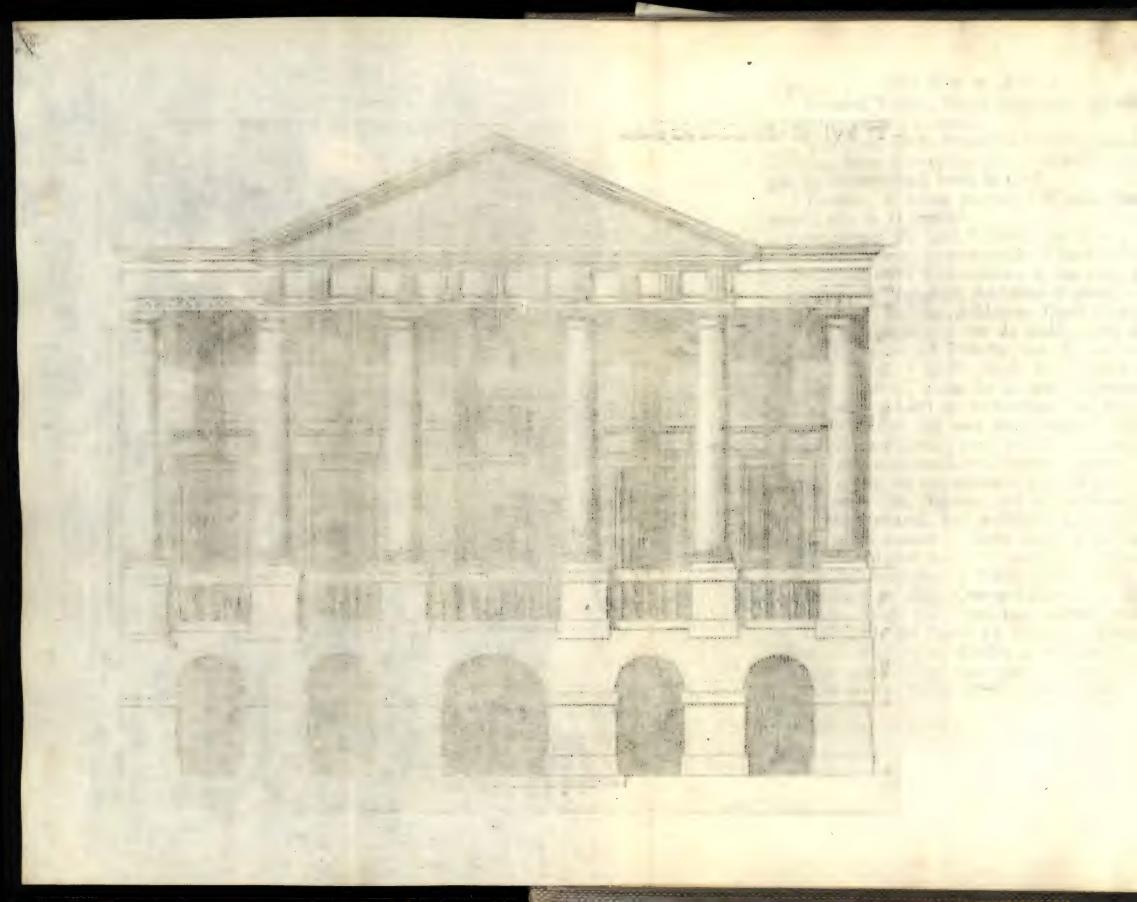

Architetto ancora Voi?

Leandro. Io, Signore, non posso vantarmi del titolo di Architetto, nè camminare a paro di quelli che vi ho nominato, nè in qualità di Nobile Cittadino, nè di scienziato. Solo io mi contento, che l'orme del mio Palladio, e de' migliori Antichi, ch' io feguo, mi conducano alla fine del cammino, ch' ho cominciato; cioè che l'opere mie, quali elle si siano, vengano in avvenire tollerate, e compatite, come lo fono al presente. Ma tronchiamo questo discorso; ed entriamo in questo Giardino, ch'è de' Nobili Signori Conti Nicolò, e Fratello Valmarana. Ivi vederete una Loggia di ordine Dorico, la quale viene pur creduta invenzione del Palladio; e che io ho disegnata in questa mia Tavola XVI. confrontatela con l'alzato.

Guglielmo. Volentieri. O decorosa semplicità! O XVI.

diligente ed erudito Architetto! io osservo, ch' egli v' ha posto le finestre con gli Ornati prescritti da Vitruvio alle porte Doriche, cioè con la piana Cornice; il che ci fa conoscere il di lui ingenioso discernimento, che volle adornarle in maniera conveniente, e cor-

rispondente allo stesso ordine Dorico.

Leandro. La offervazione che fate sopra di questa Loggia, ella è ben degna di Voi; ma io non sò di aver vedute finestre in altre Fabbriche con tali ornamenti.

Guglielmo. E per questo, che volete concludere? Io dico, che se altri non gli hanno usati, questi gli uso; e vanno bene; e merita lode, perchè egli li ha usati.

Leandro. Usciamo da questa Porta laterale di ordiordine Toscano, che è di bella invenzione, e ch'io Tavola disegnai in questa mia Tavola XVII.

Guglielmo. Chi fatte voi l'Autore di questa Porta?

Leandro. Anche di questa, Signore, si sa Autore il Palladio. Io non mi oppongo; ma l'iscrizione postavi sopra ci sa sapere, che ella è stata eretta molti anni

dopo che il Palladio cesò di vivere.

Guglielmo. Eccoci qui alla folita Cantilena. Quando si vede una bella Fabbrica di cui non si fa l'autore vien' ella creduta del Palladio; ma poi si dubita per esfer stata eseguita dopo la di lui morte. Signor Leandro, io replico qui ciò, che vi ho detto altre volte, cioè che un' Architetto può aver disegnato una qualche Fabbrica, e che dopo alcuni anni della di Lui morte può esser stata eseguita. Che poi tutte le belle Fabbriche, che sono in Vicenza, e ne suoi contorni, sieno credute del Palladio, questo sarebbe un far torto agli altri Professori, che, secondo le di lui regole, possono averle disegnate. Concludiamo adunque, che altri valenti Architetti possono esser stati in Vicenza Autori di quelle Fabbriche, le quali non si vedono nominate dal Palladio ne' suoi Libri dell'Architettura; e che alcuni disegni da Lui stesso fatti possono esser stati eseguiti dopo la di Lui morte.

Leandro. Io mi accordo, Signor Guglielmo, al vostro savio parere. Questo sia il punto di questa Giornata; e Dimani venirò al vostro Alloggio; ed anderemo a vedere il restante delle Fabbriche che adornano la Città nostra, o sieno del Palladio, o di altri va-

Jenti nostri Architetti.

Guglielmo. Intanto io vi ringrazio della vostra





 $P R I ^{\circ}M A.$ 

55

compagnia, e delle cognizioni che mi avete date; il tempo che mi avanza prima di andar al riposo impiegherò tutto in considerare i vostri disegni; e con la mia mente andrò confrontandoli con le loro esecuzioni da me vedute.





## GIORNATA SECONDA

## LEANDRO. GUGLIELMO.



-11010

Eandro. Come l'avete passata questa Notte, Signor Guglielmo?

Guglielmo. Io, Signor Leandro, dopo di esser giunto jersera all' Albergo; e dopo di aver presa la mia solita refezione, mi diedi a contemplare coll'

occhio i Vostri disegni, e faceami ritornare alla mente gli ammirabili originali, e ne sentia grandissimo piacere; non cessando di lodare il sublime ingegno degl'inventori di quelle suntuosissime Fabbriche; sinchè sui sorpreso dal sonno. Ora mi stimola il desiderio di vedere quell'altre, che di vedere ci mancano, e pregarvi di essermi cortese a dimostrarmele in questa Giornata, siccome jeri il soste con tanta soprabbondanza.

Leandro. Io non mancherò d'ingegnarmi perchè restiate contento, ed appagato. Non perdiamo tempo adunque, ed andiamo a vedere la bella Fabbrica del Nobile Signor Conte Adriano Tiene, da me disegnata in questa mia Tavola XVIII. che ha l'onore di essere la prima in quest'oggi di rappresentarvisi. L'Au-

Tavola XVIII.

tore





tore di questa si crede essere stato il Nobil Signor Conte Marcantonio Tiene, di cui ne fa onorevole menzione il Palladio nel proemio del primo Libro della sua Architettura; annoverandolo tra gli Uomini Illustri, che al suo tempo fiorirono, e per nascita, e per dottrina, e per intelligenza dell' Architettura istessa. Si crede ancora, che lo Scamozzi abbia avuto mano nell' efeguirla; poichè nel Libro primo della sua Architettura (cap. 11. dice) come abbiamo noi considerato jeri che, tra le altre Fabbriche, non di sua invenzione, ma con suo ordine alzate, e con qualche alterazione, vi è quella del Conte Francesco Tiene presso al Castello; la quale certamente è questa; perchè al Castello, ch' è quello, che là vedete, non vi sono della Nobil Famiglia Tiene altre Fabbriche più vicine.

Guglielmo. Ho letto ancor io ne' Libri del Palladio l'elogio ch'egli fa alli Signori Conti Marcantonio, e Adriano Fratelli Tiene; e molto mi piace di vedere una così bella Fabbrica, quale è questa, che Voi mi dite credersi invenzione del suddetto Conte

Marcantonio.

Leandro. Questa, Signore, da noi si considera, eccettuate le Fabbriche Pubbliche, una delle migliori

Fabbriche che siano qui in Vicenza.

Guglielmo. E con ragione, essendo ella molto elegantemente ornata. Ella ancora ha un di più; che su rare volte usato dagli Architetti; cioè le Finestre rastremate al di sopra, come dovrebbero essere le Porte Doriche; siccome insegna Vitruvio al cap. 6. Lib. 4.

Leandro. Avrete letto Voi, Signor Guglielmo,

ce, come abbiam veduto, ciò doversi fare, forse per

maggiore fortezza

Guglielmo. Si, Signore, l'ho letto. Ma ho letto ancora, che lo Scamozzi nella parte seconda della sua Architettura Lib. 6. cap. 9. biasima quegli Architetti, che hanno pensato; che per maggior fortezza gli Antichi restringessero le luci delle Porte al di sopra, dicendo nella seguente maniera " Del restringere, o ra-, stremare di sopra le luci di esse Porte, ed anco le pilastrate ec. non è stata intesa la causa di tali ra-, stremazioni, nè dimostrata alcuna valida ragione, per-, chè si facciano, come mostraremo altrove: benchè , alcuni pensano, che ciò sia per far qualche fortez-, za, e grazia, allargandole da' piedi, o pur che esse , fiano meglio vedute, e simiglianti cose: le quali , non tornano a proposito, e quasi in tutte le cose , questi dottissimi commentatori, ed eccellenti Ar-, chitetti hanno sconcertate le misure, e le forme di , queste porte ". Nello stesso Libro cap. 25. egli rende ragione dove si debbano fare le Porte rastremate, dicendo che questa rastremazione,, non si debbe fare ad ogni forte di colonnato: come hanno fatto mol,, ti; ma quando il di fuori delli stipiti, ovvero erte Anno in fuori dal centro delle Colonne, che fanno , l'intercolunnio di mezzo, acciocchè il rastremare del , di fopra della luce faccia paralello con la diminu-, zione delle colonne, e queste e quelle facciano cor-, rispondenza ec. ,. Seguendo poi lo stesso discorso pare ch'egli voglia render ragione perchè l'Architetto di questa Fabbrica, abbia rastremate le fenestre; imperciocchè sino a quest'ora egli parlò delle porte poste dietro alle Colonne isolate, ed adesso egli ragiona di quelle, che sono tramezzo a' pilastri; dove parmi, che il seguente discorso adattar si potrebbe a queste senestre, mentre non abbiamo altra differenza in questo caso; se non che le Colonne sono rotonde, ed i pilastri, de'quali parla lo Scamozzi, sono Colonne quadre: onde egli dice,, in oltre questo paralello accom-3, pagna molto bene con la diminuzione de' Pilastri, 5, i quali fossero appoggiati a' parieti a destra, e fini-, stra, e di rincontro alle Colonne di fuori, e tanto , più si conviene questo facendo riquadri ed ornamenti s, come a quelli della Ritonda,

Leandro. Mi scusi lo Scamozzi, io non vedo che tutti gli Architetti Antichi, li quali hanno rastremate le Porte, o le Fenestre, abbiano operato per le cagioni da Lui addotte: mentre nel Tempio ritondo di Tivoli, come abbiamo veduto, vi sono le fenestre ristrette di sopra, nè questo è stato fatto per alcuna delle ragioni dallo Scamozzi addotte, perchè qui non vi sono Pilastri appoggiati a' parieti; così che le diminuzioni delle senestre non sono fatte per accompagnare le rastremazioni de' Pilastri; nè meno qui vi sono ornamenti, nè riquadri, come egli dice essere.

H 2

nel

nel Tempio della Rotonda di Roma; onde bene si possano adattare le figure di quelli; nè io nel disegno di questo Tempio stesso della Rotonda disegnato dal Serlio nel terzo suo Libro stampato in Venezia nell'anno 1544. appresso Francesco Marcolini, nè meno nel disegno fatto dal Palladio, ho conosciuto, che la porta sosse rastremata al di sopra, come vuole lo Scamozzi.

Guglielmo. Lo so benissimo, che lo Scamozzi dice, che la porta della Rotonda di Roma sia poco rastremata per cagione della sua altezza, come insegna Vitruvio, che si devono rastremare, quasi con lo stesso ordine che si diminuiscono le Colonne; e questo forse sarà il motivo per il quale questa poca rastremazione non è stata avertita dagli due Architetti, da Voi nominati, cioè il Serlio, ed il Palladio. Quanto al fine poi per il quale fi devono rastremare queste Porte, non mi par lontano dal vero ciò che dice lo Scamozzi; quantunque Daniel Barbaro sia dello stesso parere del Palladio, dove nel suo Vitruvio tradotto, egli dice parlando d'esse porte, " che que-, sta regola non è per lo più osservata negli Edifici , Antichi, anzi nel Tempio di Tivoli solamente ce , n'è l'esempio, forse e per maggior fortezza, e for-13 se perchè si vede tra le Colonne meglio la porta , da lontano ,. Che nel Tempio di Tivoli poi le fenestre siano rastremate, senza alcuno delli motivi dallo Scamozzi prescritti, io punto non mi meraviglio, perchè forse l' Architetto lo avrà fatto per qualche motivo da lui conosciuto, e forse anche, come sovente nascer suole, per sola immitazione.

Leandro. Se avete piacere di entrare nel cortile di que-

di questa Fabbrica, troveremo una Loggia, che ne' miei disegni non vederete; ma che però meritarebbe d'esservi posta, la quale è stata da me ommessa, imperciocchè non mi proposi di voler disegnare che li soli-Prospetti.

Guglielmo. La vedrò volontieri.

Leandro. Eccola dunque.

Guglielmo. Questa veramente è una bella Loggia; e qui si può dire che questa Fabbrica ha bello l'interno, e bello il suo esterno; e con ragione ancora Voi diceste, che toltone le Fabbriche pubbliche ella sia una delle migliori che siano in Vicenza.

Leandro. Andiamo, ora ad un Oratorio quì vicino, detto del Confalone, il quale è una Galleria di Pitture. E già vi siamo giunti: entriamo. Guardate, Signore; dall' alto al basso, e tutto all' intorno sono pitture di valenti Maestri. Qui, come vedete, il nostro Alessandro Maganza, e Giambattista suo Figliuolo, si sono valorosamente impiegati; e similmente Porfirio Moretti, ed Andrea Vicentino. Di questo guardate, e consideratelo, il Quadro, ch'è là sopra la porta della Sacristia, il quale rappresenta la B. V. che abbraccia il suo Figlio Gesù nel Tempio, dove disputtò con li Dottori.

Guglielmo. Bel Quadro in verità, maestoso, ed ornato di soda Architettura. Voi avete detto bene; quando diceste, che questa può dirsi una Galleria; perchè quivi, e li prosessori, ed i dilettanti hanno molto

d'apprendere, e d'approfittare.

Leandro. Qui appresso all'Ospitale v'è un'altro Oratorio con molti Quadri de' Maganzi. Non vi sia discaro Signor Guglielmo, di entrare in questa Chie-sa no-

sa nostra Cattedrale, in cui vedrete un Coro maestoso con Quadri di Autori diversi; cioè di Carlo Lot, del Cavalier Ridolsi, del Liberi, e di altri.

Guglielmo. Volentieri. Il Coro è veramente mae-

stoso, come diceste.

Leandro. Quì ancora vi sono, come vedete, due Quadri molto belli del Zilotti, ed alcuni de'Maganzi, e di altri Pittori ancora. Ma io voglio seguitare il vostro genio, e condurvi a vedere la Fabbrica de'NN. HH. Valmarana; La quale è stata eseguita conforme li disegni del Palladio; come ne'suoi Libri avrete veduto.

Guglielmo. O bella, e veramente magnifica invenzione, e degna del fuo Autore! Ma ditemi con verità; Signor Leandro, questa Fabbrica è poi ella stata eseguita secondo il disegno del Palladio:

Leandro. Vi dirò, Signore; nell'universale la differenza è poca, ma nel particolare troverete qualche alterazione, che scoprirete già nel mio difegno nella Tavola XIX. paragonandolo con quello del Palladio; onde per non tediarvi, solo vi dirò, che per l'altezza delle prime fenestre è solo duplicata la largheza za; mentre nel disegno del Palladio vi è aggiunta l'ottava parte; così che queste sono larghe piedi 4. ed alte piedi 8. e mezzo, ed in esecuzione sono larghe piedi 4. ed alte piedi 8. Li ornati sopra le Colonne, nel disegno sono piedi 5. oncie 9. ed in esecuzione piedi 5. oncie 3. e mezza; e l' Ordine Attico nel disegno dell' Autore è di piedi 8. ed eseguito di piedi 7. Qualche altra differenza, che vi potrà essere la conoscerete da'numeri, o pur misurandola colla Scala de'piedi, a questo fine posta sotto ogn'uno de'miei disegni.

Tavola XIX.

Gu-





Guglielmo. Con maggior comodo ne scoprirò ogni alterazione, per veder se potessi rintracciar le cagioni. per le quali l'Architetto ha alterato questo disegno, e ridottolo a quella perfezione che lo vediamo efeguito. Intanto entriamo dentro per vedere l'interno di questa bella Fabbrica.

Leandro. Entriamo pure, Signore; ma poco vederete, mentre non vi è di fabbricato se non appena la terza parte di quello che disegnò il Palladio.

Gugliemo. Ho veduto con soddisfazione anche questa picciola parte di questa magnifica Fabbrica, Pasfiamo a vederne alcun altra.

Leandro. Andiamo, Signore, a vedere una Fabbrica dello Scamozzi, il di cui Padrone è il Nobil Signor Co: Orazio Trento, della quale ne feci il difegno, non però di tutta come ella esiste in oggi, ma di quella sola che su d'invenzione dello stesso Scamozzi; perchè quel più che ne vedrete è un'aggiunta fattavi dopo, come comprenderete dal disegno di questo Autore, esistente ne Libri suoi di Architettura, fatto, come egli dice, per il Magnifico, ed Eccellentissimo Signor Gio: Francesco Trissino Cavalliere ec. che poco innanzi il Contaggio si risolse di fabbricare, secondo li suoi disegni giovanili; la qual Fabbrica è presentemente, come vi dissi, della Nobil Famiglia Trento. Nelle mifure delle alcezze di questa Fabbrica vi è qualche alterazione, che potrete conoscere, facendo confronto con il mio disegno, che Tavola troverete alla Tavola XX. e quello nel Libro dello XX. Scamozzi. Per dissegnar questa Fabbrica non presi le misure che d'una sola metà, nè seci punto osservazione, che la Porta non è totalmente nel mezzo; il che

il che fu obbligato l' Autore di fare per tenere in piedi, come egli dice, le mura che esistevano; la qual cosa da me non su avvertita, che dopo averne formato il disegno; onde credei sufficiente, per iscusarmi, d'accennarvelo.

Guglielmo. La ristretezza del terreno, che su prescritta allo Scamozzi per sare il disegno di questa Fabbrica, il sece operare molto bene; e dare a questa sua invenzione una grandiosità che assai piace.

Leandro. Qui vicino, Signore abbiamo un' altra Fabbrica di questo Autore, ma prima di arrivarvi anderemo a vedere, se vi piace, li Quadri, che sono nella Chiesa de Santi Filippo, e Giacomo de Padri Somaschi, qui vicina, li quali sono di Giulio Carpioni, di Francesco Massei, e delli Maganzi.

Guglielmo. Hanno questi Quadri il suo merito, perchè sono opera di quegli Autori valenti, che nominaste. Ma l'altra Fabbrica dello Scamozzi, che mi

diceste, è molto lontana?

Leandro. No, Signore; eccola. Questa è de' Nobb. Signori Co: Co: Lodovico Cavaliere Gerosolimitano, ed Alessandro Fratelli Trissini. Ella, come poco sa vi dissi, è disegno di Vicenzo Scamozzi; la quale ebbe il suo principio, come abbiamo per annotazione fatta nel Libro dell'Autore, nell' anno 1592. ed è stata terminata l' anno 1662. come si vede dall' inscrizione posta nel Fregio dell' Ordine Jonico, la qual leggerete Tavola anche nel mio disegno alla Tavola XXI. L' interno XXI. di questa Fabbrica non credo che sia tutto d' invenzione dello Scamozzi; dicendo egli ne' suoi Libri d'Architettura, ch'ella è sabbricata per la maggior parte

secondo i suoi disegni, dunque non tutta. Veniamo

all' efter-





all'esterno di essa, e mettendolo al paragone con il disegno del suo Autore, chiaramente vedremo le mutazioni, le quali probabilmente da Lui non saranno state fatte, perchè questo non ebbe la sua intera esecuzione, che 46. anni dopo la sua morte, e 70. anni da che fu principiata la detta Fabbrica. Per quello poi che appartiene alle misure, Signor Guglielmo, non posso rendervi conto alcuno, se vi sieno alterazioni, mentre nel disegno, che si trova nel Libro dello Scamozzi non vi è Scala de'Piedi per poter mifurare; nè meno numeri per farne il computo. Le mutazioni però che vi scopersi sono le seguenti. Negli Angoli della Fabbrica del primo ordine, che è il Jonico, in cambio di Colonna rotonda, vi anderebbe un Pilastro. Le due Colonne vicine poste dalle parti del corpo di mezzo, che diede ad alcuno, motivo di discorso, sembrando cosa superflua che sieno raddoppiate, non avendo da portare peso maggiore dell'altre, viene creduto un ripiego per accomodarsi con le fenestre, acciò corrispondessero bene; tanto per l'interno, quanto per l'esterno; ma quando vedessero posto sopra le dette Colonne, o per dir meglio sopra li Pilastri dell' Ordine secondo, un Frontispizio, come dall' Autore fu disegnato, direbbero che le due Colonne vi stano bene, stante che, se negli Angoli sono raddorpiate per maggior fortezza, quivi pure vi stanno bene, mentre fanno più forte il corpo di mezzo, il quale si può dire separato dagli altri con il Frontispizio. Qualch' altra cosa vi sarebbe da osservare, ma per non tediarvi la tralascio, stante che la vederete Voi dal mio disegno, confrontandolo con quello del suo Autore.

I

Guglielmo. Mi avete fatto piacere di farmi offervare queste mutazioni, delle quali con maggior comodo ne farò il confronto.

Leandro. Ora, Signore, portiamoci a vedere la Fabbrica disegnata per il Conte Montano Barbarano; la qual è presentemente delli Nobili Signori Antonio, e Scipione Fratelli Conti di Porto. Questa è stata fabbricata secondo li disegni del Palladio, per la quale egli ne fece due invenzioni, come avrete veduto ne' suoi Libri. Circa le sue misure principali, ella è stata eseguita senza alterazione alcuna; quello però che vi conobbi di mutazione, è l'altezza delle fenestre del primo Ordine che è Jonico; le quali nel Libro del Palladio sono disegnate in larghezza piedi 4. ed in altezza piedi 8. oncie 9. la qual proporzione è di due quadri e più d'un sesto della sua larghezza, ma in esecuzione elle sono della stessa larghezza, cioè di piedi 4. ma in altezza elle altro non sono che piedi 8. e oncie 3. la qual proporzione e di due quadri, ed un'ottava parte della sua larghezza. Sopra alle stesse fenestre Voi vedete delli riquadri incassati con que' mezzi rilievi, li quali nel difegno dell' Autore non vi fono; ne saprei decidere se possino questi esser stati fatti d'ordine del Palladio, o pure del Padrone, che così abbia voluto; ma quand'anche il Palladio li avesse ordinati, non credo certo, che di sua invenzione siano que contorni ripieni di cartocci, invoglimenti, e cartelle, delle quali cose il Palladio era inimicissimo; io però ho pensato di disegnarveli, ma senza quegli ornamenti, parendomi questa cosa troppo lontana dal pensar di questo celebre Autore. Nell'Ordine superiore, disegnato nel Libro del Palladio, vi è il lume delle

delle fenestre rastremato al di sopra quasi la duodecima parte della larghezza da piedi, ed in esecuzione elle sono di egual larghezza. Il Fregio dello stesso Ordine Jonico, così pure del Corintio in esecuzione sono di figura piana, e ripieni di sogliami, e di Festoni con Puttini, e mascherette frappostevi nel mezzo; e nel disegno dell'Autore questi sono gonsi, cioè satti di porzione di cerchio e senza alcuno de sopradetti ornamenti. Queste sono, Signor Guglielmo, le muta-

zioni, che io scopersi in questa Fabbrica.

Guglielmo. Io credo, che la presente Fabbrica sarebbe andata meglio, s'ella sosse stata eseguita come il disegno del Palladio, mentre a mio intendere tanti sogliami, Festoni, Puttini, ed altre cose, con le quali ella è ornata, recano piuttosto consusione che diletto; stante che l'occhio non trova ove riposarsi, e perciò ella si allontana anche da quella semplicità, che tanto piace agl' intendenti; e che dal Palladio con tanta maestà si vede in tutte le sue Fabbriche adoperata. Vorrei sapere una cosa, Signor Leandro, perchè la Porta principale di questa Fabbrica non sia nel mezzo, poichè vedo due Intercolunni di più da una parte di quello sia dall'altra.

Leandro. Scusatemi, Signore, che m'ero scordato di dirvi, che il Palladio sece il disegno di questa Fabbrica di sette soli Intercolunni, come avrete anche Voi veduto ne' suoi Libri dal disegno, ch'egli ne sece; così che la Porta restava nel mezzo; nè credo che in quel tempo sia stato assegnato al Palladio altro terreno, che quello che occupato si vede dal suo disegno; dopo il quale, forse li Padroni acquistarono le Case vicine, o pur che s'accrebbe in essi il desio di

I 2

di am-

di amplificare le loro abitazioni, e perciò aggiunsero da una parte della Sala una Camera di più di quello sia dall'altra, ornandola nell'esterno con due Intercolunni, li quali sono anche di maggior larghezza di quelli ordinati dal Palladio. Io invero presi sbaglio nel disegnar questa Fabbrica, mentre non dovevo fare che quella d'invenzione del Palladio; nè m'accorsi dell'errore, se non dopo averne fatto incidere il Rame; il quale però è contrasegnato con la lettera A, la qual dimostra dove è terminata l'invenzione dell'Autore, Tavola il che vedrete nella mia Tavola XXII.

Tavola XXII.

Guglielmo. Se nell' aggiunta fatta al disegno del Palladio avessero tenuti gl'Intercolunni della stessa larghezza delli già fabbricati; si potrebbe supporre che avessero avuta intenzione di proseguir la Fabbrica; e perchè la Porta principale non restasse da una parte, avrebbero potuto metercene un' altra fimile in eguale distanza dall' Angolo, perchè corrispondesse alla già fabbricata, con che si avvrebbono formate due entrate principali; come in molte Fabbriche di grande estensione si vede. Ma l'aver fatto, come vi dissi, li due Intercolunni di Maggior larghezza delli già fabbricati, mi dà a credere, che non abbiano avuta altra mira, che di accrescere le abitazioni; onde poi senza considerazione alcuna hanno ornata l'aggiunta fattavi con gli stessi Ordini della già fabbricata; quando ed avrebbero avuto lo stesso fine, che è il maggior comodo, tenendola nell'esterno senza ornamento; e non avvrebbero pregiudicata la bella disposizione di questa Facciata, la quale è molto graziosa.

Leandro. Voi dite benissimo. Ora potiamo andare a vedere un'altra Fabbrica del nostro Palladio, la quale

è stata



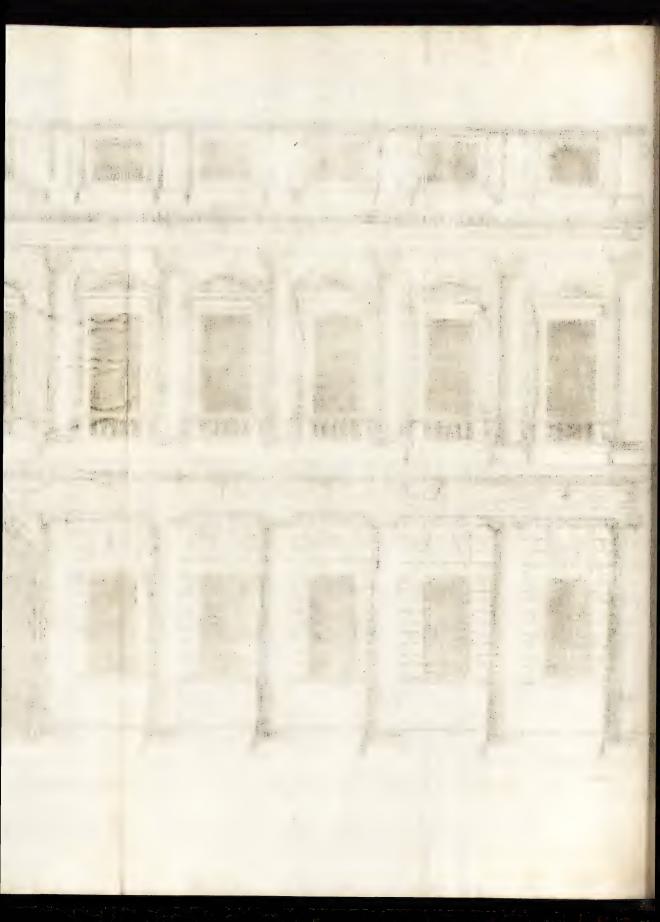



T. XXIII. cc. Claubio , e Giacomo Fratelli Tiene



è stata da Lui disegnata, come egli dice, per il Conte Ottavio de' Tieni, fu del Conte Marc'Antonio, il quale, come dice esso Palladio, le diede principio. Di questa, Signore, non vvi è di fabbricato che appena una quinta parte; mai non ostante però io ne disegnai interamente, per ssola mia soddisfazione, uno delli Prospetti, contrasegrnandolo però con la lettera A, la qual dimostra, che di questo non vi è di fabbricato, che poco più dellla metà; il che comprenderete dal mio difegno alla Tavola XXIII. Dalla Pian-Tavola ta di questa Fabbrica, chee si trovanel Libro del Palla-XXIII. dio, Voi avrete già vedutto, ch'ella è posta in Isola, cioè, ch' ella avrebbe avuito quattro Prospetti, e che in tre di questi, che sare:bbero stati ornati di Architettura, vi sarebbero state: le entrate che avriano dato l'ingresso alle Loggie, chee ornar dovevano il Cortile; una delle quali sarebbe sstata la Entrata principale, volta a Sirocco; mentre quella, ch'è fabbricata, è volta a Maestro.

Guglielmo. E' ella questa la Fabbrica, che noi vediamo.

Leandro. Sì, Signore, per appunto è questa.

Guglielmo. O veramænte bella Fabbrica! o opera degna di un tanto Maestro! ma ditemi è ella stata ese-

guita al tempo di Palladiio?

Leandro. Ch'ella abbia avuto il suo principio nel tempo, che Palladio vivewa ne siamo più che certi; prima perchè egli dice neel suo Libro, come poco fa vi dissi, ch'ella ebbe il ssuo principio dal Conte Ottavio Figlio del Conte Marc' Antonio; e poi descrivendo esso Palladio le parrti di questa, egli dice, che le stanze di questa Farbbrica che ora sono finite; , fono

Guglielmo. Di questo non si può dubitare. Ma ditemi, Signor Leandro, nelle misure vi ricordate Voi

che vi siano alterazioni?

Leandro. Moltissime, Signore; tra le quali ve ne dirò alcune, il resto poi Voi lo conoscerete facendo il confronto con il mio disegno, e quello dell'Autore, che tutte non m'impegno di potermele ricordare. Prima vi dirò, che questo primo Ordine Rustico dal Palladio è stato disegnato in altezza di piedi 24. e oncie 6. e su eseguito di soli piedi 19. e oncie 9. e mezza. Le Fenestre, che sono in quest' Ordine sono disegnate in larghezza di piedi 4. ed in altezza di piedi 8. e mezzo, ed in esecuzione elle sono piedi 7. e oncie 4. alte, abbenchè sieno larghe piedi 4. come nel disegno. Queste, Signore, sono le più sensibili disferenze che io abbia trovate in quest' Ordine primo.

Guglielmo. Parmi però, che meritino d'essere os-

fervate.

Leandro. Ora esaminiamo l'Ordine secondo, che, come vedete, è ornato con Pilastri d'ordine Composito, o sia Romano. Principiando dal Piedestallo, l'Autore lo disegnò alto piedi 4. ed in esecuzione egli non è che piedi 3. nel qual Piedestallo egli vi levò la Base, che sarebbe stata in altezza un piede, dividendolo in otto parti, come egli insegna di dover fare nel Piedestallo Corintio; ed abbenchè egli sia sotto ad un Ordine Composito, non è però obbligato,

per la fua altezza, alla regola di quest'Ordine, mentre egli deve essere per necessità più basso della proporzione prescrittagli; imperciocchè egli deve servire per poggio delle Fenestre. Io vedo, che qui al certo fu adoperata questa regola, la quale è di dividere il Piedestallo in otto parti; onde compartita l'altezza di quattro piedi in otto parti, ogni parte è 6. oncie, una di queste egli la dà alla Cimasa; ecco che quì la Cimafa è di fei oncie, cinque delle otto parti vanno al Dado; e quì abbiamo il Dado di piedi due, e mezzo, e l'altre due parti, che rimangono sono per la Base, le quali dovrebbero essere un piede; ma quì non lo sono, perchè egli non vi mise la detta Base. Eccovi dunque il Piedestallo diviso secondo le regole del nostro Autore, alto solo tre piedi, per esser mancante della Base, che dovrebbe essere alta un piede. Scusatemi, Signor Guglielmo, s'io vi trattenni in questi per Voi inutili discorsi; dico inutili, stante che Voi sarete pienamente informato di tutte le regole, e precetti di questo nostro Architetto.

Guglielmo. Per dirvi il vero non mi sono ignote le regole del Palladio; ma non ostante ho piacere di sentirne a parlare, perchè si ravvivano nella memoria le tanto utili sue proporzioni; il che non può apportare se non utilità. Ora vi priego di proseguire il vostro discorso per ciò che appartiene a queste misure.

Leandro. Eccomi pronto. Questi Pilastri, li quali, come abbiamo detto, sono di Ordine Composito, dall' Autore sono stati disegnati grossi piedi 2. ed alti piedi 20. e pur in esecuzione sono della stessa grossezza; ma la loro altezza altro non è, che piedi 19. oncie 9. e mezza. Li sopraornati sono disegnati piedi 4. che è la

Guglielmo. Nella esecuzione di questa così bella Fabbrica, per dir il vero vi sono molte alterazioni, così che io quasi direi, che il Palladio altro non eseguì del suo disegno, che la prima sua idea, che sormò, come se questo gli avesse dovuto servire di solo abbozzo: sopra di che permetettemi, ch' io vi dica il mio parere; il qual è, che se il Palladio avesse dovuto dare esecuzione al suo disegno in altra situaziono, dove sossero Strade più spaziose, o pur sopra qualche Piazza, come dal disegno pare che si richiederebbe; sorse egli l'avrebbe eseguito senza punto alterar le misure della sua prima invenzione; ed il motivo per il quale egli così la disegnò sarà sorse stato, perchè servir potesse di norma a quelli, che sabbricar

volef-

volessero, come egli dice ne' suoi Libri, secondo le fue invenzioni; supponendo però, che il prudente Architetto debba adattar la Fabbrica alla situazione: sopra di che li Maestri non possono prescrivere documenti particolari, dipendendo il tutto dalla prudenza dell' Architetto, come si vede anche nelle modificazioni de' precetti prescritti dagli Autori, che riescono maravigliosamente, quando maneggiate sieno con giudizio; il che si vede eseguito in tante Fabbriche dal nostro Palladio. Oltre di che egli chiaramente si fa conoscere ne' suoi disegni de' Tempi, che alcuna volta così fecero anche gli Antichi. Onde se la presente Fabbrica non corrisponde perfettamente alle misure del fuo disegno, essendo queste in qualche parte alterate, io credo, che di maggior gloria questo servir dovrebbe al nostro Architetto, infegnandoci con questa strada come dobbiamo contenerci in simili circonstanze; perchè in fatti questa Fabbrica punto non perde della fua bellezza, imperciocchè nella situazione dove ella è posta riesce meravigliosamente, ed è ammirata con grandissima sodisfazione de'più intendenti. E finalmente concluderò il mio discorso, dicendovi, che solo il Palladio potrebbe appagarci, rendendoci ragione, perchè così, come più volte abbiam detto, egli abbia operato.

Leandro. Io resto persuaso, Signor Guglielmo, di quanto mi avete sin ora detto. Se a Voi piace, Signore, entriamo a vedere quelle poche Loggie, che

sono fabbricate per adornamento del Cortile.

Guglielmo. Ben volentieri. Leandro. Eccole dunque.

Guglielmo. Gran robustezza! e gran magnificen-

za! per verità, se questa Fabbrica fosse terminata, se le potrebbe dire, senza tema di riprensione, ch'è un bel Palazzo.

Leandro. Sappiate, Signore, ch'io non diedi mai titolo di Palazzo alle Fabbriche nostre, perchè non mi si dica, ch'io il faccio per contrariare un Viaggiatore, che anche a Voi, Signor Guglielmo, farà ben noto; il quale in un suo Libro stampato dice: che le Fabbriche di Vicenza sono belle Case sì, ma non bellissime; e che ad esse mai non si deve concedere nè dare il bell'epiteto di Palazzo. Vero è, che non a tutte le Fabbriche della nostra Città conviene un tale epiteto; ma vero ancora è, che ad alcune un tale epiteto non disconvenirebbe. Per darne un esempio, questa Fabbrica, che ora noi vediamo, de' Conti Tiene, quella de' N.N. H.H. Valmarana, che abbiam veduto, e quella de' Conti Chierecati, e quella del Conte Giambattista Orazio Porto, che tra poco vederemo, quando fossero terminate, benissimo, e senza contradizione alcuna, potrebbesi dire, che sono quattro bellissimi, e perfettissimi Palazzi. Oltre di che io andai investigando l'etimologia di questo Nome Palazzo; e ritrovai in Procopio, che un certo Palante Greco, dopo di aversi fabbricato una bella Casa, la chiamò dal nome suo proprio, Palante; e che l'Imperatore Augusto diede il Nome di Palatium alla Casa degl' Imperatori posta sopra il Monte Palatino; o, come altri vogliono, la Casa di Romolo posta sullo stesso Monte Palatino, e poi dal medefimo Augusto abitata, fu denominata Palazzo. Quindi è che molte e belle Case sabbricate, ed abitate anche da' privati Signori si dicono Palazzo; come quelle abitate da' PrinPrincipi, e da' Monarchii; con tale però differenza, che le abitate da' Monarchi avranno molti più appartamenti, e Sale, e Loggie, e Galerie, di quello che aver le possono quelle de'privati Signori, e Gentiluomini.

Guglielmo. Anch' io prima di vedere le Fabbriche di Vicenza ho letto i Libri di quel Viaggiatore; e in verità conobbi, ch' egli era più erudito in altre materie, che in quelle dell' Architettura; attribuendo egli medesimo la maggior bellezza delle Fabbriche alla grandezza, e alla materia che le compongono. Descrive egli poi le Fabbriche ch' egli vide, colla sola distinzione degli ordini, che le compongono, e mescolandovi alcuni termini dell' Arte Architettonica, si ssorza di voler dare ad intendere che in essa è più che perito; e criticando quelle che non vide, la di cui bellezza non ebbe intendimento di conoscere, come queste vostre di Vicenza, si manifesta piuttosto invidioso ignorante, che saggio critico. Proseguiamo il nostro Viaggio.

Leandro. In questa Chiesa vicina, consecrata a San Gaetano, della Nobil Famiglia Tiene, fondatore de Padri detti Teatini, da quali è officiata, v'è un Quadro del Cavalier Solimena Napoletano, rappresentante il Santo stesso; e ve ne sono altri ancora di al-

tri eccellenti Pittori.

C .. 1

Guglielmo. Vederò volontieri quello del Solimena. Entriamo.

Leandro. Egli è questo Signore.

Guglielmo. Mi piace d'averlo veduto; veramente ella è un opera bella, e degna di essere considerata. Quest'altre ancora, hanno il loro merito; e non sono da disprezzarsi.

K 2

Lean-

Leandro. Giacchè siamo in questa strada, andiamo, Signor Guglielmo, in altre Chiese, l'una poco discosta dall'altra; e vedremo diversi buoni Quadri, che vi piaceranno. Questa è dedicata a Santo Eleuterio. Osfervate il Quadro del Maggiore Altare, egli è di Giacomo da Ponte, detto il Bassano; ed è una delle migliori opere ch'egli abbia fatto. Questo Quadro Laterale è di Giulio Carpioni, da lui fatto ad istanza del Collegio de' Merciaj. Andiamo alla Chiefa de' Padri Serviti. La visita che Voi vedete, de' tre Re Magi, ella è opera rarissima di Antonio Fasolo; le altre Tavole poi sono dipinte da Giulio Carpioni, dalli Maganza, dalli Montagna, dal Damini, e da altri. Qui addietro, Signore, v'è un' Oratorio detto de' Servi; fe vi piace, andiamo che vedrete un Cristo in Croce di Monsieur du Roigni, ed un Cristo alla Colonna di Cornelio Dazman Olandese, che non vi spiaceranno.

Guglielmo. Andiamo pure, che li vederò volentieri; ma dopo io vorrei vedere qualche bella opera di

Architettura.

Leandro. Ne vederette parecchie, e con vostro gran piacere. Intanto entrate in quest' Oratorio. Ecco i Quadri accennativi. Gli altri poi sono parte del Masfei, e li restanti de' Maganzi. Che ne dite, Signore?

Gugliemo. Io dico, che in queste Chiese vi sono de' Quadri assai rari; siccome quella di Sant'Eleuterio del Palma; e l'altro ne' Servi de' Re Magi; e questi

due del Roigni, e del Dazman.

Leandro. Io non posso a meno, Signore, di non pregarvi ad entrare in questa Chiesa, che abbiamo innanzi, dedicata a' Santi Faustino e Giovita, dove sono





sono tra le altre, due Tavole, una del Cavalier Pietro Liberi, in cui è dipinto Sant'Antonio di Padova, e l'altra di Giulio Carpioni rappresentante Santo Eligio Vescovo di .....

Guglielmo. Veramente sono opere belle, nè mi

pento di averle vedute.

Leandro. Qui poco lontano abbiamo la Fabbrica del Nobil Signor Conte Ottavio Trento, in cui vi è una Sala dipinta a fresco ornata d' Architettura, la quale è di mano del Signor Girolamo Colonna, e le Figure che in quella si trovano sono del Signor Gio: Battista Tiepolo. Eccoci giunti dinanzi al prospetto di una Fabbrica, ch'io ho disegnato in questa mia Tavola XXIV. degnatevi, Signor, di farne il confronto. Tavola Di questa Fabbrica io non sò chi sia l'Autore; ella è però di buona invenzione. In oggi ella è posseduta dalli Nobili Signori Conti Salvi; e per l'innanzi era della Nobile Famiglia Valmarana. Da una inscrizione posta nella Fascia di questa Facciata si comprendeva, che nel Secolo passato su quivi un grande incendio; e che dopo con molta celerità fu redificato questo Edifizio; il quale negli anni prossimamente scorsi fu ridotto dalli suddetti Signori Conti Salvi a maggior comodo.

Guglielmo. L'ho veduta con piacere; e qualunque ne sia stato l' Autore, egli ci da a divedere, che non fu la prima delle sue invenzioni, mentre, con sua lode, egli stesso l'ha molto ben pensata. Questa Chiesa vicina, come si chiama?

Leandro. Si chiama la Chiesa di Santa Corona, ed è uffiziata da' Padri Domenicani; nella quale vi è, tra gli altri, un rarissimo Quadro di Paolo Veronese.

Gu-

Guglielmo. Voi me ne avete invogliato; andiamo a vederlo.

Leandro. Guardate in prima questo, che è una delle preziose opere del Cavaliere Leandro Bassano, rappresentante Sant' Antonio Arcivescovo di Firenze. Quest' altro in cui è dipinto Cristo che viene battizato da San Giovanni Battista, è di Gio: Bellino; e si conta tra le di lui opere rare; ed anch' egli tale la giudicò; mentre vi pose il suo nome.

Guglielmo. In verità sono due ben rare opere, e

degne de'loro valenti Autori.

dro, che vi dissi di Paolo Veronese, che rappresenta il Bambino Gesù visitato da' Re Magi. Contem-

platelo.

Guglielmo. O meraviglia dell' Arte Pittoresca, espressa dal gran Paolo Veronese! o Istoria maestoiamente rappresentata! chi mai avrebbe adornato di così regali vestimenti que' Regi Personaggi; chi avrebbe mai vestito con si pompose Livree que' Paggi, e quegli altri servitori; chi avrebbe mai così al vivo dipinti que' Destrieri, e quei Camelli, se non il gran Paolo? Questa veramente è una preziosissima gioja; e chi non la vide, può dire di non aver veduto Pittura, che superi quanto l'umana fantasia può immaginarsi di vedere giammai. Vi prego, Signor Leandro, di lafciarmi buona pezza con questo mio piacere, e se passeremo dinanzi a Chiese, nelle quali vi siano delle Pitture, vi prego ad accennarmele folamente; e di seguitare a mostrarmi gl'innalzamenti di quelle eccellenti Fabbriche, che avete disegnato.

Leandro. Così farò, Signore. Guardate, adun-

que,

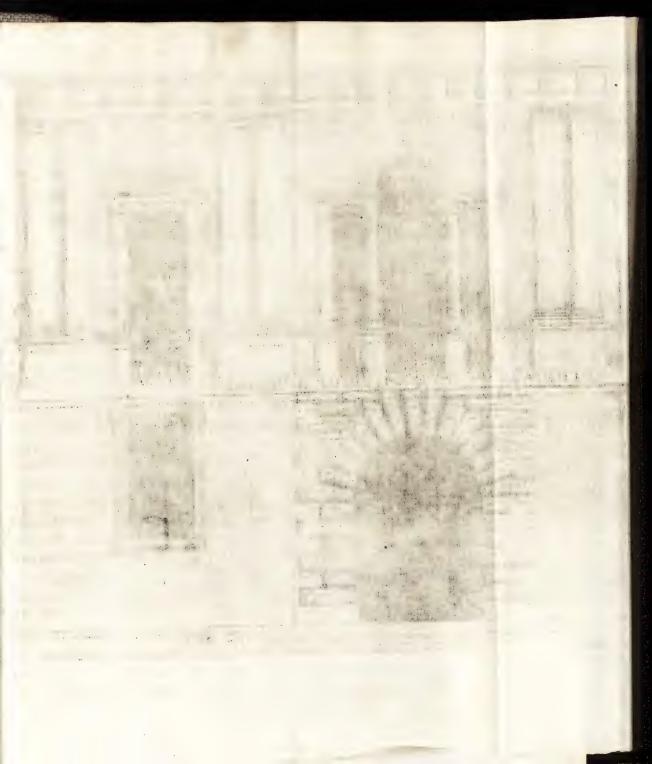



que, quella Fabbrichetta, che abbiam dirimpetto; è ella stata fabbricata dal Nobil Signor Battista Monte Vicentino nell' anno 1581, come si legge in quella Fascia: il che ho trascritto anche in questa mia Tavola XXV. A mio intendere questa non mi pare nè Tavola maniera del Palladio, nè dello Scamozzi; volli però XXV.

disegnarla, parendomi una buona invenzione.

Guglielmo. Avete fatto bene, mentre vi è molto del buono; certo ch'ella non pare della maniera delli due Architetti vostri Vicentini; ma piuttosto direi; che in essa sia stata seguita la maniera del Serlio; cioè di quelle invenzioni, ch'egli ci lasciò nel quarto fuo Libro, dove dice, Ho dimostrato qui adietro in , due modi come si possan far le Facciate delle Case , al costume di Venezia,. Io non dirò però, che questa invenzione sia tolta interamente da questo Autore; ma parmi, che ne' suoi disegni fatti, come vi dissi, per Venezia, vi sia quella fenestra di mezzo arcata, con quelle Colonnette, le quali, oltre che sostengono l'Arco, rendono anche l'aspetto più adorno; tramezzo a queste vi sono come si vede due altre aperture acciò la Sala resti più luminosa; e queste comunemente vengono chiamate fenestre alla Veneziana. Avete Voi fatta, Signor Leandro, alcuna offervazione sopra di questa Fabbrica?

Leandro. Io, Signore, non ne ho fatto alcuna, perchè non abbiamo disegno da farne confronto; solo vi dirò, che trovai le finestre tutte d'una altezza, cioè di piedi 8. quantunque la larghezza sia diferente; imperciocchè quelle del primo Ordine sono larghe piedi 4. e quelle del secondo altro non sono che piedi 3. oncie 9. il che può esser provenuto dalli esecu-

tori:

tori. Ho voluto però accennarvelo, perchè non lo confideraste un errore prodotto dal mio disegno, o da chi l'incise.

Guglielmo. Avete fatto benissimo.

Leandro. Quì appresso abbiamo un Oratorio che si chiama de'Fratelli del Rosario, dove sono opere di Antonio Zanchi, di Antonio de'Pieri, dell'Arigoni, e del Pittoni; tutti Pittori di questo Secolo; e vi sono ancora delle opere del Carpioni. In quest'altro Oratorio, detto de' Turchini, abbiamo un'opera di Bartolomeo Montagna, e una bella di Gio: Battista Zilotti. Scendiamo questa Scaletta che vedremo quella Casa la quale comunemente viene creduta la Casa che si abbia fabbricata egli stesso il Palladio per sua abitazione; e da noi volgarmente detta la Casa del Palladio. Eccola, Signore.

Gugliemo. O bella Fabbrichetta! o vasta idea di grandiosità in così angusta situazione! veramente la mi era stata descritta picciola; ma non ho pensato giammai, ch' ella sosse ridotta ad un tal segno. Da quello però che mi avete detto, Signor Leandro, io comprendo dubitare Voi, che questa Casa sia stata dal Palladio sabbricata per sua abitazione; eppure da tutti i Forestieri, che l'anno veduta, io ho inteso a dire in vari paesi, che in Vicenza si vede la Casa dove abitava il Palladio; e ch'ella è un miracolo dell'Ar-

chitettura.

Leandro. Così è, Signor Guglielmo; tutti il dicono, e tutti il credono; e il diceva, e il credeva ancor io; e il direi, e il crederei ancora, se non avessi trovato autentici fondamenti in contrario, i quali assicurano, ch'ella non è stata in alcun tempo mai pos-

essa dal Palladio. Vi dirò tutto in brevi parole. Sappiate, Signore, che affistito io cortesemente dall'autorità di un mio veneratissimo Padrone, mi è sortito di vedere un Libro Ms. della Confraternità, già detta della Beatissima Vergine della Misericordia, ed ora dicesi de Turchini; il di cui Oratorio confina con questa Casa, anzi il muro di quello è divisorio con questa stessa; questo Libro è intitolato: ,, 1565. Ven. , Confraternitatis Beatissimæ Virginis Misericordiæ: , contra D. Petrum de Cogolo Unum Conventione &c., Quivi adunque si legge, che il Nobil Signor Pietro Cogolo era per fabbricare una Casa in questo loco; e che per appoggiarla alla Muraglia della Confraternità fuddetta, doveva occupare un Straseggio, come ivi si dice, che noi diremmo Viotolo; il che fare non poteva fenza permissione de'Fratelli di quella stessa Confraternità; onde dall' anno 1559; fino al 1566. andò ad essi per via di supplica, nè mai potè conseguire il suo intento. Finalmenre nel detto anno 1566, su tra essi fatta una convenzione, e su permesso al nobil Signor Pietro Cogolo di fabbricare e di appoggiarsi al muro, e di occupare il Viotolo, coll' esborso però di cento Ducati; e con promessa, in forma giuridica, di non pregiudicare in alcun tempo mai, nè all' Oratorio, nè alla Confraternità; e di rifarcire ogni danno in caso che venissero pregiudicati. Da tutto questo, Signore, Voi ben vedete, che la Casa si fabbricava d'ordine del Cogolo; e per conseguenza al tempo del fabbricarla ella era del Cogolo, e non del Palladio; e tanto più vi dico, che era ella del Cogolo, quanto che nel Cammino da fuoco, che ancora si vede in una Camera, egli vi fece ponere l'Arma sua, che ancora

ancora pure vi si conserva. Dal Cogolo poi questa Casa passò per via di eredità ne' Nobili Conti Vicenzo, e Scipione Fratelli Feramosca; e perciò ad essi su nell'anno 1690. intimato dalla suddetta Consraternità un mandato penale, perchè, come eredi del Cogolo, ed in conformità della di Lui promissione dovessero riparare certi danni in quel tempo causati dalla Fabbrica all' Oratorio. Che ne dite, Signor Guglielmo? Non ho io buon sondamento da dubitare, anzi di asserire, che questa Casa non è stata mai di ragione del Palladio?

Guglielmo. Sì, Signore, e soprabondante; ma da questo non si può dedurre, che il Palladio non ne abbia fatto il disegno, e che da esso Palladio non sia mai stata abitata; perchè il Cogolo gliela può aver

datta ad affitto.

Leandro. Voi dite bene; anzi io credo, ed il tengo per certo, che il Palladio ne sia stato l'inventore, sì per il tempo in cui fu ella fabbricata, sì per la magnifica sua struttura. Non mi accordo però con l'opinione di chi vuole, che tutto sia invenzione del Palladio, cioè tanto l'esterno, quanto l'interno; anzi io direi, che la parte interna, o fosse in essere prima della esterna parte; o che dopo che su stabilita questa, quella sia fabbricata; e che altro non vi sia del Palladio se non la Facciata con il Portico, ed una Camera di molto bella proporzione; e che siccome dopo li Conti Feramosca, molti altri ne furono i possessori, così ciascuno internamente abbia fatto de'luoghi convenienti al loro stato, e comodo. Che il Palladio poi l'abbia avuta ad affitto dal Cogolo, e che in tal modo egli l'abbia abitata, anche questo può effe-







To XXVII. CC. Chieregati P.17.0.2 P.7. 1

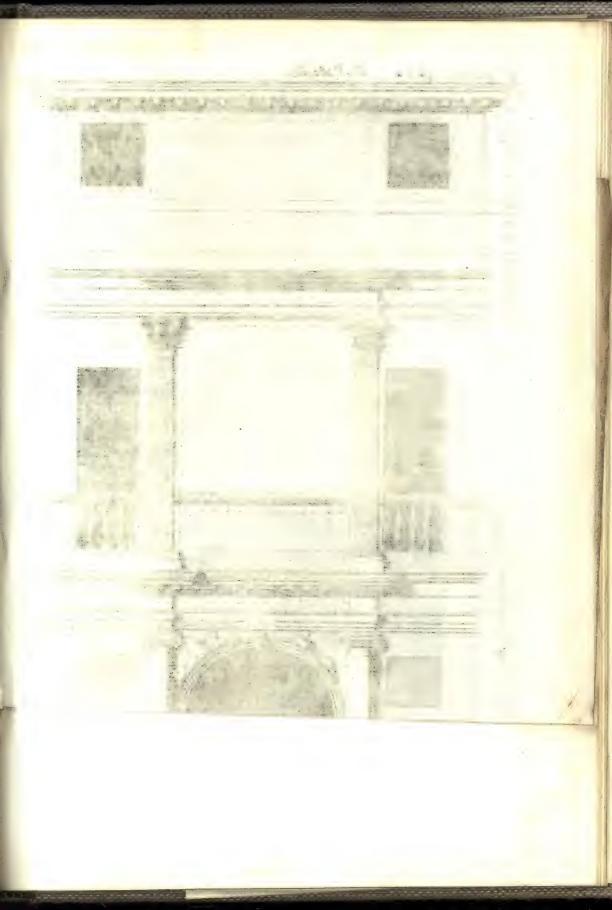



essere; ma io non ne ho alcun certo fondamento.

Guglielmo. Sia come si vuole, ella molto mi piace, nè appresso di me, nè appresso di alcuno intendente perderà mai il suo gran pregio. Sopra le di
lei misure, avete Voi fatto nessuna osservazione?

Leandro. Nissuna; ma nel disegno che ne seci; e che vi presento in questa mia Tavola XXVI. trove-Tavola rete tutte le sue misure. Solo vi dirò, che le Basi di XXVI. tutti due gli Ordini, che la facciata compongono, sono Toscane.

Guglielmo. In verità, io non le avevo osservate; tanto mi trovai perduto nelle altre meravigliose sue parti.

Leandro. Ora, Signor Guglielmo, siamo vicini ad una delle migliori Fabbriche, che siano in Vicenza fatte dal nostro Palladio. Eccola, Signore; questa è quella invenzione, che dall' Autore su disegnata, come egli dice ne' suoi Libri, per il Conte Valerio Chiericato; e che di presente ella è de' Nobili Signori Conti Simandio, e Marco Fratelli Chiericati. Che ve ne pare, Signore.

Guglielmo. Io dico che questo è un esterno per

l'abitazione di un Principe.

Leandro. Perchè questa Fabbrica è terminata la ho disegnata, Signore in due Tavole; in una vi seci Tavola la Pianra, la qual è la Tavola XXVII. l'altra è l'Al-XXVII. zato, e questa è la Tavola XXVIII. Degnatevi, Signo-Tevola re, di vederle.

Guglielmo. Lasciate prima, ch'io veda quì di prospetto queste belle Loggie. O come elegantemente sono disposte quelle Colonne! ditemi, Signor Leandro, questi Intercolunni sono eglino della stessa larghezza.

ghezza, che il Palladio prescrive alle Loggie di quest' Ordine?

Leandro SiSignore, per appunto; e sono poco meno di tre diametri.

Guglielmo. Sì, di que' intercolunni, che nel suo Libro, con l'autorità di Vitruvio, egli chiama Diastili. Le Colonne per la fua altezza fon elle eseguite come nel Libro dell'Autore?

Leandro. Permettetemi, Signore, ch'io vi faccia una distinzione. Esse sono eseguite secondo una delle fue regole generali, mentre fapete, ch'egli dice, parlando dell'altezza delle Colonne di quest'Ordine Dorico al Libro primo cap. XV., fe si faranno semplici , senza pilastri, de ono esser lunghe sette teste e mcz-, za ovvero otto ,; onde in questa Fabbrica furono eseguite di sette teste e mezza; e di piedi due, oncie sei di diametro; così che la sua altezza è piedi 18. oncie 10. abbenchè nel disegno del Palladio siano di otto teste, cioè 20. piedi, essendo pure il suo diametro di piedi due, oncie sei.

Guglielmo. Avete Voi scoperte altre alterazioni? Leandro. Trovai, Signore, l'altezza de' sopraornati Dorici piedi 5. oncie 2. e nel disegno sono piedi 4. oncie 10. e mezza. Le Fenestre sotto le Loggie del primo Ordine, sono nel disegno larghe piedi 4. ed in altezza è duplicata la fua larghezza con un festo di più, ed in esecuzione elle son pur larghe piedi 4. ed in altezza altra non sono che piedi 8. oncie 1. Nell' Ordine fecondo ch' è Jonico le Colonne sono eseguite piedi 18. oncie 2. e sono di diametro oncie 24. e tre quarti, e nel difegno il suo diametro è oncie 24. e la sua altezza piedi 18. Le Fenestre di

quest'

quest' Ordine sono larghe piedi 4. ed alte piedi 8. oncie 6. e pur sono disegnate della stessa larghezza, ma
la sua altezza altro non è che piedi 8. Li sopraornati
nel disegno sono piedi 3. oncie 9. che è la quinta
parte dell' altezza della Colonna, ed in esecuzione
questi sono piedi 4. e mezz'oncia la qual proporzione
è tra il quinto, e il quarto dell' altezza della Colonna: così che divisa l'altezza medesima in nove parti,
due di quelle sormano l'altezza di questi sopraornati. Questo è quanto, Signore, ho conosciuto intorno
alle alterazioni delle misure di questa Fabbrica. Vi
sarà sorse qualch' altra cosa che Voi scoprirete paragonando il mio disegno con quello dell' Autore.

Guglielmo. Qui non si può dire, che queste alterazioni siano provenute perchè il disegno abbia avuta sua esecuzione dopo il Palladio; mentre, s'io non prendo sbaglio, parmi ch'ei dica ne'fuoi Libri di Architettura, parlando di questa Fabbrica; ,, in Vicen-, za fopra la Piazza che volgarmente si dice l'Isola; , ha fabbricato, fecondo la invenzione che siegue, , il Conte Valerio Chiericato ,, e più avanti nello stesso Paragrafo descrivendo le Camere, che sono a Volto, egli dice,, sono tutti questi Volti ornati di 2) compartimenti di stucco eccellentissimi di mano di " Messer Bartolameo Ridolfi Scultore Veronese; e di pitture di mano di Messer Domenico Rizzo, e di , Messer Battista Veneziano, uomini singolari in que-" ste professioni ". Da questo credo che chiaramente si conosca, che questa Fabbrica sia stata eseguita al fuo tempo.

Leandro. Vi dirò, Signore, il Palladio intende di parlare di quella sola parte di Fabbrica, che è sta-

ta ese-

ta eseguita al tempo suo; nè di questo si può dubitare, mentre sapiamo ch' ella è stata terminata nel sine del Secolo scorso, e al tempo di Palladio non vi era di sabbricato che una sola Loggia, e poche Camere.

Guglielmo. Ma con tutto questo, ditemi quali alterazioni vi possono esser state fatte nel terminar questa Fabbrica?

Leandro. Per quanto io discerno, parmi che que' Balaustri, o sian Colonnette, che sostengono il Poggio delle Fenestre, e delle Loggie, non siano di quella semplicità con la quale il Palladio le faceva nelle sue Fabbriche. Quelle statue poste sopra della Cornice al diritto delle Colonne con quegli altri ornamenti, o sien Vasi, vi possono esser state poste da chi terminò la Fabbrica; imperciocchè nel disegno di esso Palladio elle non vi sono. Anche la Porta quì di mezzo, la quale è stata fatta ad Arco, nel disegno dell' Autore è disegnata di figura quadrata; questo pure può essere un arbitrio di chi terminò la Fabbrica perchè al tempo dell'Autore nè pur questa era fatta; e perchè io credo, che il Palladio non l'abbia ordinata com' ella fu eseguita, anch' io ne' miei disegni quadrata la disegnai. Questi, Signore, sono gli arbitri, e le mutazioni, che possono essere state fatte senza saputa del nostro Architetto.

Guglielmo. Sarà vero quanto Voi dite, e sarà vero ancora, che l'altre mutazioni il Palladio le avrà ordinate per sini a lui cogniti; provedendo egli con prudenza all'Optica, e dimostrando con queste mutazioni, che altro essetto sanno l'Opere in disegno, ed altro in esecuzione. Nè sopra di questo dar egli po-

teva

teva certe regole; mentre queste sovente dipendono dalla prudenza dell'Architetto, che sa accrescere, o diminuire le parti secondo le situazioni, e le circostanze che se le presentano. Potiamo adesso dar un' occhiata all'interno se così vi piace. Questa invero è una Fabbrica satta alla grande, e d'un grande aspetto. Questa bella Loggia quì di mezzo si può chiamare Vestibulo; e quest altro loco terreno, quantunque non sia secondo le proporzioni prescritte da Vitruvio, si può dire Tablino, nel quale gli Antichi ponevano le Statue de'loro Maggiori, come pur qui ne vediamo. passato questo loco, ecco che noi troviamo un'altra Loggia, ne'capi della quale vi sono, per quel ch' io veggo, due sussicienti Scale.

Leandro. Sì, Signore; e queste parimenti terminano ne' capi d'un altra Loggia superiore, per la quale si va nella Sala; la di cui grandezza comprende la Loggia dinanzi, ed il Tablino. Tutte l'altre parti di questa Fabbrica Voi le vedrete nella Pianta da me disegnata, in cui vi sono le sue misure; e conoscerete le piccole alterazioni, che pur vi sono.

Guglielmo. Farò volentieri anche questa osserva-

zione. Ora dove andiamo, Signor Leandro?

Leandro. Andiamo, Signore, a vedere il Teatro Olimpico.

Guglielmo. Forse là dove Voi avete l'abitazione?

Leandro. Sì, Signore, mercè gl'Illustri Personaggi che compongono l'Academia Olimpica; li quali mi graziarono già tempo dell'onorevole Carica di Custode di questa loro Fabbrica.

Guglielmo. Dunque questo Teatro è stato eretto da

una Academia?

Landro.

Leandro. Sì, Signore, e questa si chiama l'Academia de' Signori Olimpici; ed ebbe il suo principio l'anno 1555. della quale il Palladio è stato uno de' primi institutori, come abbiam nella di lui vita scritta da Paolo Gualdo, e riferita poi dal Nobil Signor Conte Giovanni Montenari, nel suo erudito discorso del Teatro Olimpico. Ed in prova che il Palladio sia stato Academico, appresso il Signor Abbate Don Bortolomeo Ziggiotti, in una raccolta ch'egli fece di memorie dell' Academia Olimpica, con molta fua diligenza rinvenute, si trova registrato, come altre volte vi dissi, che nel 1558., con la direzione dell' Aca-, demico Andrea Palladio fu eretta nella Corte dell' , Academia una Statua di pietra rappresentante Er-, cole ;; la qual Statua si conserva sotto li gradi della Scalinata del Teatro, perch' ella è mutilata; ed il suo Piedestallo è questo qui nella Corte, dove, come vedete, è una inscrizione. Leggetela, Signore.

MDLVIII.

MENSE

MAIO

HOCOPUS

HICLABOR

EST

HERCULI

JOVIS. F.

OLYMPICI

ACAD.

POS.

Guglielmo. Il Teatro è egli stato eretto nel tempo in cui viveva il Palladio?

Leandro.

Leandro. Non, Signore. Egli di questa Fabbrica altro non vide, che principiate le fondamenta; il che si trova scritto nel discorso del Conte Montenari, ed anche nelle memorie dell' Accademia appresso il sopradetto Signor Abbate Ziggiotti; dove stà scritto che nel 1580. li 23. Maggio si diede principio alla Fatbrica del Teatro, e poi che nello stesso anno li 19. Agosto morì il Palladio. Ma dubitando forse li Signori Accademici, che dopo la morte del suo Accademico Architetto nascer potessero disordini nell' esecuzione della Fabbrica, e dubitando ancora di non trovar perfona a cui appoggiar si potesse il gravoso impegno di fopraintendervi; presero parte, e deliberarono d' imbossolare il nome di ciascheduno Accademico, e di estraerne i nomi a sorte, acciò dovessero per un giorno alternativamente sopraintendere alla Fabbrica. Ma questo forse avrà causato confusione; però presero altra parte, come trovai scritto nelle sopraddette memorie dell'Accademia, e queste sono le precise parole, 17. " Aprile 1581. desiderò la Accademia che con mag-", gior diligenza s'attendesse alla Fabbrica, e su elet-, to Messer Scila Palladio Figlio d'Andrea con Scudi d' Oro 3. al Mese, essendo Uomo perdiligen-" tissimo ".

Guglielmo. Il povero Palladio adunque non ha avuto il contento di vedere questa sua Fabbrica finita, ma nè meno ben principiata. Io credo però, che la diligenza di suo Figlio avrà supplito alla mancanza del Padre; acciò la sua esecuzione non discordasse punto da' modelli lasciati da un tanto Maestro.

Leandro. Così fu. Entriamo, Signore, in Teatro. Guglielmo. Eccomi pronto. O bella Fabbrica! io

non credo che desiderar si possa cosa più ornata di questo Prospetto. Io lo vidi già disegnato diligentemente in quel Libro che Voi nominaste del discorso del Teatro Olimpico del Conte Montenari; ma non credeva mai di dover restar così sorpreso in vedendolo nella sua esecuzione.

Leandr. Avete dunque letto il Libro del Conte

Montenari; cosa ne dite, Signore?

Guglielmo. Abbenchè sia molto tempo, che non lo lessi, m'arricordo però, ch'egli è un trattato molto erudito, in cui vi è epilogata tutta l'arte di sormar li Teatri de'Greci, e de'Romani, con le autorità de' più classici Autori, tanto Greci, quanto Latini, che di tal materia trattarono. Vi dirò ancora, che a meraviglia ei descrive questo Teatro Olimpico istoricamente, e geometricamente; dimostrando con evidenza, che dal Palladio egli è stato sormato secondo li precetti di Vitruvio, simile ai Teatri de'Romani; così che io credo, che se il Palladio ne avesse fatta lui la descrizione, di più non potrebbe aver detto; ed appresso noi, di questo Libro, ne viene fatta la dovuta stima. Ditemi, Signor Leandro, questa Pianta non è mica di una figura circolare persetta.

Leandro. Non, Signore. Egli è d'una figura Eliptica; forse così obbligato di fare il Palladio, dalla situazione. Guardate, Signore, la sua Pianta da me di-Tavola segnata nella Tavola XXIX. che comprenderete la

XXIX. sua figura.

Guglielmo. Quì il Palladio merita d'esser molto commendato, avendo egli superata la dissicoltà della situazione coll'aver fatta una sigura Eliptica, ed avervi conservate non ostante così aggiustatamente tutte le parti





parti d'un Teatro Romano; dove ei non avrà potuto farne le divisioni, come vuole Vitruvio, che si faccia nella figurà circolare perfetta; cioè con li quattro Triangoli equilateri, ed equidistanti, che tocchino la circonferenza, perchè le parti sarebbero riuscite, in questa Elipsi, sconcertate, e non secondo l'intenzione di questo Autore; con tutto ciò noi le vediamo perfettamente disposte, ed egli solo potrebbe sodisfarci, dimostrandoci di quali Regole ei si sia servito per condur questa Fabbrica ad un così lodevole fine. Vitruvio, come sapete, c'insegna, che per sar li Teatri dobbiamo formare prima un Circolo perfetto della grandezza che si vuole il Teatro, ed in quello farli quattro Triangoli, di Lati, e di Spazi eguali, li quali tocchino la circonferenza; i quali Lati, ed Angoli, diriger devono le Porte, e le Scale, e che quel Lato del Triangolo che è vicino alla Scena, è quello dove terminar deve la fronte d'essa Scena. Qui veggo le tre Porte nel mezzo, da Vitruvio chiamate Maestre, e l'altre due poste nelle Versure. Comprendo anche che il Pulpito, e l'Orchestra sono di una eguale grandezza, come ne'Teatri de' Romani. E pur non si sà, come dissi, con quali regole il Palladio abbia disposte le sue parti. Ora lasciatemi godere un poco il Prospetto di questa Scena. O quanto ella è ornata! e pur non vi è confusione per esser tutto giudiciosamente disposto. L'Angolo di questa Scena è una invenzione meravigliosa! con quanta leggiadria s'ergono questi due Ordini Corinti, l'uno sopra l'altro! Qui vi sono delle Statue di gran pregio; ed anche que'mezzi rilievi, che dimostrano, s'io non m'inganno, l'imprese d'Ercole, sono meravigliosamente espressi.

 $M_2$ 

Leandro.

Leandro. Li Signori Accademici hanno procurato d'impiegare li migliori Artefici di que'tempi; tra li quali il celebre Vittoria; e quella, Signore, che là vedete, che rappresenta Giasone con il Velo d'Oro, ella è di questo Autore, fatta fare dal Signor Conte Pompeo Trissino per il prezzo di ottanta Scudi; la qual cognizione io ebbi dal Signor Abbate Ziggiotti

foprannominato.

Guglielmo. Si conosce, che li Signori Olimpici non hanno mancato di diligenza acciò quest' Opera riuscisse persetta, ed in fine ottennero il loro intento. Che dice quell' Inscrizione posta nel mezzo di questo Prospetto? Leggiamola VIRTUTI AC GENIO OLYMPICORUM ACADEMIA TEATRUM HOC A FUNDAMENTIS EREXIT ANN. M.D. LXXXIV. PALADIO ARCHIT. da questa Inscrizione si comprende, che nell'anno 1584. questa Fabbrica è stata terminata; e si comprende ancora quanta stima sacevano li Signori Accademici Olimpici del loro Architetto, mentre hanno voluto fregiare la Fronte del Teatro con il di lui nome. Ditemi, Signor Leandro, avete Voi alcuna memoria delle misure di questa Fabbrica?

Leandro. Poca, Signore, ma nella Pianta da me disegnata troverete ogni cosa; così pure negli Alzati vi sono li numeri dinotanti le altezze; guardate quello Tavola del Prospetto, che è alla Tavola XXX. dove vi è antixXX. che la Scala de'piedi per poter misurare, come ella pur si trova in tutti li miei disegni.

Guglielmo. Questo lo farò con maggior comodo. Ora esaminiamo quest'altra parte della Scalinata, che non è men bella di quello sia il Prospetto; in cui si

vede,



5 4 3 7- 6



vede, come si conviene, maggior semplicità, ch'io in questo luogo chiamarei decenza; imperciocchè, a mio intendere, parmi che si convengano ornamenti più superbi nel Prospetto; di quello sia dalla parte opposta; mentre quivi può entrare ogni genere di persone; e quello si suppone l'abitazione d'un Principe, e particolarmente in un Teatro satto per Tragedie, come è questo, il che si comprende dalle prospettive delle Scene.

Leandro. Osservate, Signor Guglielmo, quanto belli, ed eleganti sono quegl'Intercolunni, che circondano l'ultimo Ordine de'Gradi.

Guglielmo. Bellissimi. Ma di qual genere li chia-

mereste Voi?

Leandro. L' Ordine, come vedete, è Corintio; il genere poi lo chiamerei Diastilo, per esser l'Intercolunnio di diametri tre, cioè piedi 3. oncie 5. e un quarto, e le Colonne sono grosse piedi 1. oncie 1. e tre quarti.

Guglielmo. Quella Ringhiera posta sopra quell'Ordine d'Architettura, oltre al comodo ch'ella deve apportare in occasione de'Spettacoli, essa rende non or-

dinaria vaghezza, e leggiadria.

Leandro. E' vero, Signore. Quelle Statue poi che vedete li sopra, non è gran tempo, che li Signori Accademici ve le posero; ed argomentarono, che vi dovessero essere, perchè videro sopra quelle mura, che chiudono la Scalinata, e che formano Angolo con la mezza Elipsi, dipinto un' Ordine di Architettura con sopravi una Ringhiera ornata di Figure, che si credono dipinte da Gio: Battista Maganza contemporaneo del Palladio. Lo Scultore, che sece queste Statue è stato

è stato Giacomo Cassetti Vicentino, detto Marinali; per esser stato congiunto, e scolaro di Orazio Marinali nostro Vicentino, e Scultore eccellentissimo. Il suddetto Giacomo, quantunque non sia arrivato alla perfezione del suo parente, e Maestro, egli però è uno Scultore di merito.

Guglielmo. Voi dite bene, ma spicherebbe più la di lui abilità, se non avesse in confronto opere così perfette, come sono queste altre Statue. Ditemi, Signor Leandro, quanto è alto il Pulpito di questo Teatro?

Leandro. Egli è alto piedi 4. oncie 9. e quel muro fopra il quale cominciano li Gradi, egli è alto piedi 7. oncie 7. Li Gradi, che servono per sedili, sono alti oncie 13. e mezza, e larghi oncie 18. l'altre misure conoscerete da' miei disegni; e questo della Sca-Tavola linata troverete alla Tavola XXXI. Nella Pianta poi XXXI. vedrete contrasegnate con lettere le sue parti, cioè le tre Porte segnate A, che sono nel Prospetto della Scena servivano, come dice il Conte Montenari nel Paragrafo IV., per tre ordini di persone, che nelle Tragedie intervenivano; cioè da quella di mezzo uscivano quelli che sostenevano le prime parti; dalla destra quelli che rappresentavano le seconde; e dalla sinistra le persone più vili. L'altre due Porte segnate B sono quelle onde usciva il Coro. Dove sono le lettere C v'è il Pulpito diviso dall' Orchestra D con la linea contrassegnata E. Le Porte segnate F, servono per entrar nell'Orchestra, e l'altre due G danno ingresso alle Scale, le quali smontano nelle Loggie superiori H, e da queste si passa poi alli Gradi. Dove è la lettera I queste sono le Scene, le pro-



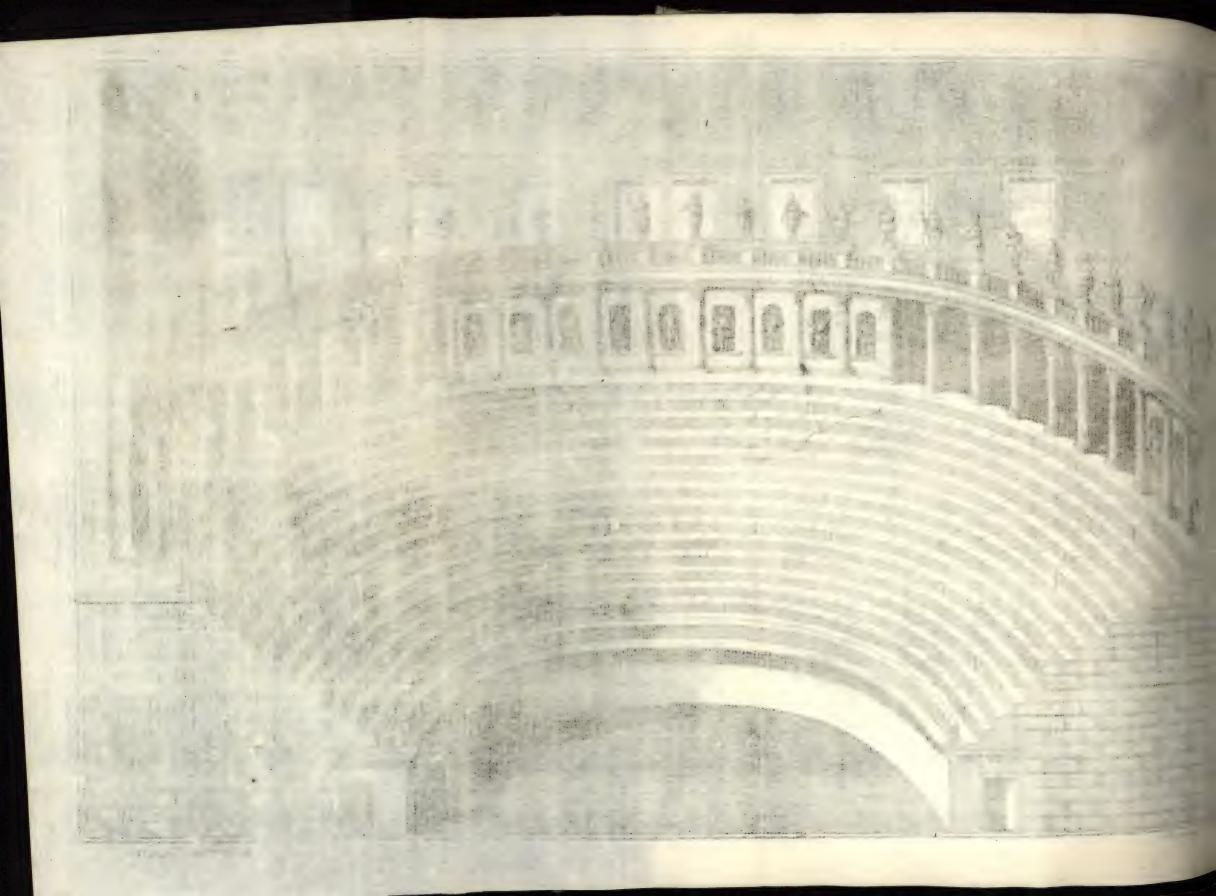

spettive delle quali, parte sono di rilievo, e parte dipinte.

Guglielmo. Queste sono stabili, non è egli vero? Leandro. Si, Signore; e sono satte per le rappresentazioni Tragiche. Perchè, come sapete, Vitruvio distingue tre sorti di Scene, cioè la Tragica, la Comica, e la Satirica: la Satirica egl' insegna ch'ella sia composta di Spelonche, di Monti, ed Alberi; la Comica con privati Edisci; ed in sine la Tragica, ch'ella sia ornata con Tempi, Colonnati, Frontispici, e Statue; in somma con ornamenti regali; come è questa che noi vediamo.

Guglielmo. E' vero quanto avete detto, Signor Leandro, ma è altretanto vero, che queste Prospettive sono molto ben intese, e che ne'suoi punti di vista esse fanno un mirabile effetto; dal che si conosce, che il Palladio era peritissimo anche nella Prospettiva.

Leandra. Adagio, Signore. Io credo, che il Palladio sia stato Maestro di Prospettiva; ma non posso dirvi, che queste Scene siano di sua invenzione; imperciocchè troviamo ch' elle sono invenzione di Vicenzo Scamozzi; tanto egli dice lo Scamozzi, nella Lettera dedicatoria dell' ottavo suo Libro consacrato A' molto Illustri, ed Eccellentissimi Signori Moderatori, e Deputati, ed Illustri Signori Accademici Olimpici della Nobilissima Città di Vicenza con queste precise parole, Degnandosi parimente di aver a memoria, che quanto la Magnifica Città di Vicenza ebbe di onore e di gloria nel ricevere con solennissima pompa la Mae, stà dell' Imperatrice Maria d' Austria, e nella nobilissima Fabbrica dell' Odeo della Accademia (che, forse non ha pari,) e specialmente nell'inventare,

ed ordinare le Prospettive, ed illuninare la Scena per l'apparato Tragico, ed altre coe, che io non , racconto; il tutto è proceduto dall' ngegno, ed in-, dustria mia ec. ,, Oltre di questo abiamo appresso il più volte nominato Signor Abbate Ziggiotti, un Libro di comentari autentici manuscritti nel fine del Secolo 1500. estesi per l'Istoria dell'Accademia, ne' quali si legge, che li Signori Accademici volevano, che vi fossero nella detta Storia li cisegni del Teatro, tra li quali si sa menzione di quelli delle Scene, , che sono d'invenzione del Sig. Viceizo Scamozzi,... Anche il Marzari nella sua Storia Vcentina a carte 212. facendo menzione di Vicenzo Samozzi, scrive ch'egli si distinse con l'apparato delle Scena, in occasione, che passò la Serenissima Maria d'Austria, alla quale gli Accademici rappresentarone una Tragedia l'anno 1585. dicendo, che lo Scamozi fece le Scene con tanta meraviglia ed arte, che dinostrava la vera forma d'una Città.

Guglielmo. Così autentiche notize mi fanno credere, che queste Scene siano invenziose dello Scamozzi; e ch'egli fosse moltissimo intendente di Prospettiva. Ditemi, Signor Leandro, questo Sossitto è egli

stato rifatto?

Leandro. Sì, Signore; e prima esli era costrutto, per quanto è la grandezza del Pulpito, in quella foggia che noi chiamiamo alla ducale, cioè diviso con giusti comparti, che corrispondevano asli spazi che sono tra una Colonna, e l'altra; e di questo ne siamo certi, imperciocche oltre ad un disegno limato da Ottavio Revese nel 1620. nel quale si vede questo Sossitto alla ducale; vi sono persone ancora, che in oggi vivono, le qua-

le quali asseriscono averlo veduto, bensì logorato, ma compartito come lo vedette nel mio disegno. Sopra la Cavea poi vi era una tenda, come ne Teatri Antichi, dipinta da maestra mano, alla quale su sostituito, come pure al Sossitto, un Tavolato dipinto in quella maniera, che si compiacquero di farlo, e che in oggi si vede.

Guglielmo. Con tutta sincerità vi dico, Signor Leandro, che per quanti disegni, e Piante di Teatri, io abbia veduto ne' Libri degli espositori di Vitruvio; o pure di Teatri antichi disegnati da moderni Architetti; io non ne vidi alcuno più conforme agl' insegnamenti di esso Vitruvio, quanto il Teatro

Olimpico; e li disegni di Daniel Barbaro.

Leandro. Non è mer:aviglia che questi due grand' Uomini s' accordino nelle loro massime; mentre io credo, che l'uno all'altro si comunicassero i loro pensieri, imperciocchè trovo che il Barbaro dice nel Libro primo cap. 6., nei disegni delle figure imporn tanti io ho usato l'opere di Messer Andrea Palla-, dio Vicentino Architetto, il quale ha con incredi-, bile profitto tra quanti io ho conosciuto di vista, e , per fama, per giudizio d' uomini eccellenti acqui-, stato gran nome sì nei sottillissimi, e vaghi disegni , delle piante delli alzati, e de' profili, come nello , eseguire, e fare molti, e superbi edifizi, si nella , patria sua, come altrove, e pubblici, e privati, che , contendono con gli antichi, danno lume a' moder-, ni, e daranno meraviglia a quelli, che verranno, , e quanto appartiene a Vitruvio l'artificio de' Tea-" tri, de' Tempi, delle Basiliche, e di quelle cose , che hanno più belle, e più secrete ragioni di com-22 par, partimenti, tutte sono tate da quello, con pron-, tezza d'animo, e di maio esplicate eseco consigliate come quello che di tuta Italia ha scielto le più , belle maniere degli antichi e misurate tutte l'opere , che si trovano ... Da quanto dice il Barbaro si comprende, che tutti li disegni, che ne' suoi Libri si trovano, o sono tolti dal Palladio, o almeno gli ha feco lui configliati; onde da ciò si conosce, che anche nella formazione de' Teatri questi grand' Uomini si siano communicati i loro persieri, e che percio abbiano ridotti i loro disegni, secondo gl'insegnamenti di Vitruvio, a quella meta di perfezione, che in oggi vediamo; cioè il Palladio con l'esecuzione del Teatro Olimpico, ed il Barbaro con le belle invenzioni de' fuoi disegni. Si comprende ancora da questo in quanta stima fosse il Palladio mentre viveva, del che da esso Barbaro ne siamo assicurati; e poi lo vediamo dalle gran Fabbriche da esso Palladio ordinate, dentro, e fuori della sua Patria. È pure, Signore, vi sono di quelli, che bensì Iodano questa Fabbrica, ma dicono, ch'ella interamente non è fatta secondo li precetti di Vitruvio; prima per la sua figura, ch'ella non è circolare perfetta: e poi, ch'ella è mancante di quelle parti delle quali era composto il Teatro Romano; cioè a dire del portico dietro la Scena, delle Cinte frapposte alli gradini; e poi anche di que' Vasi di rame, o di creta, i quali erano disposti con marematiche ragioni, e formati con armoniche proporzioni, acciò li Teatri fossero più risuonanti.

Guglielmo. Per quello riguarda alla figura del Teatro, che non è circolare perfetta, questo è stato un arbitrio, che il Palladio poteva prenderselo, senza

punto

punto trasgredire i precetti di Vitruvio; perche se egli dice, che il Teatro deve essere formato d'una figura circolare persetta; in altro loco poi egli soggiunge, nec tamen in omnibus Theatris symmetriæ ad om, nes rationes & essectus possiunt respondere; sed oportet Architectum animadvertere, quibus proportioni-

" bus necesse sit sequi symmetriam, & quibus ratio-" nibus ad loci aut magnitudinem opus debeat tem-" perari ". Perchè pol non vi sia il portico dietro alla Scena, io non vego alcun disetto; perchè dice il Barbaro al Lib. 5. cap. 9. traducendo Vitruvio " deon-" si fare i portici dietro la Scena a questo sine, ac-

"ciocchè quando le pioggie repentine sturberanno i "giuochi, il popolo abbia dove egli si ricoveri dal "Teatro "; qui dunque non vi è bisogno di questi portici mentre il Teatro è coperto. Se nel Teatro non vi sono le Cinte, nè men qui io vi scorgo disetto, perchè queste bensì erano necessarie ne grandi Teatri; ma supersue sarebbero state in un Teatro di simil grandezza; prima perchè egli sarebbe stato men capace di persone, e poi perchè tra quelle di cui egli è capace, non vi può essere tanto numero di Nobili, che tra l'Orchestra, ed alquanti de primi gradini,

ogn' uno non possa avere degno, è comodo luogo senza esser divisi con le Cinte, o sien piani dalla Plebe; la qual osservazione era necessaria ne' Teatri fabbricati in Roma; dove intervenivano agli Spettacoli una gran moltitudine di Magistrati, ed altri Nobili. Ne' gran

Teatri ancora erano necessarie quelle Cinté, perchè ivi metevano capo le Scale, poste sotto li gradini, le quali servivano per facilitare l'entrata, e l'uscita della

moltitudine delle persone. Ora osserviamo sopra di

questo cosa dice il Barbaro, parlando della formazione de'Teatri, dovemo considerare le persone che vi , vanno, ed i giuochi che si fanno. Riguardando , adunque le persone, trovamo prima una gran mol-, titudine di Nobili, e di plebei, che ad un tempo vi , vanno, insieme stanno, e forse ad un tempo si par-, tono; però si ricercano molte entrate, molte salite, ,, e molte uscite ,.. Qui dunque in questo Teatro non vi è bisogno di tante Scale, mentre le due, che sono poste negli angoli, sono sufficienti per la grandezza di questo Teatro, o per dir meglio per la quantità delle persone, di cui egli è capace; per tal motivo dunque superflue sarebbero state le Cinte, sopra le quali smontar dovevano le Scale. Nè meno io trovo difetto, perchè non vi sieno que Vasi, de quali parla Vitruvio; anzi dico, che secondo Vitruvio stesso, in questo Teatro non erano necessarj; imperciocehè nella traduzione di questo Autore, fatta dal Barbaro nel Lib. 5. cap. 5. parlando di questi Vasi di rame, così egli ragiona; ,, potrebbe forse dire alcuno, che molti , anni stati sono molti Teatri a Roma, nè però in alcuno di quelli fi ha avuto alcuna confiderazione , di queste cose. Ma chi dubita, erra in questo, im-, perciocchè tutti i pubblici Teatri, che sono fatti di , legno, hanno molti tavolati, i quali necessario è , che rendino suono: ma quando di soda materia, , cioè di pietra di cementi o di marmo si fanno, , che sono cose che non possono risuonare, all' ora si devono esplicare con questa ragione da quello che " detto avemo ". Qui dunque vi sono le Scene, e li gradini di legno, onde non sono necessari li Vasi che rendino il Teatro fonoro; come lo dimostra Vitruvio

truvio dicendo ,, tabulationes habent complures , quas ,, necesse est sonare ,, la qual cosa su conosciuta dal nostro Palladio, e perciò non mise que Vasi nelle muraglie. Molte altre cose si potrebbero dire sopra di questo; ma il tempo non lo permette, onde potiamo

andare ad altra parte.

Leandro. Con sufficienti ragioni, Signor Guglielmo, Voi mi dimostraste quanto saggiamente il Palladio abbia operato per la costruzione di questa Fabbrica; conservandovi tutte le parti necessarie d'un Teatro Romano, e tralascilate con ponderate ragioni, tutte quelle, che la ristretezza della situazione non li permise di poter fare; ed altre ancora che sarebbero state superflue per li motivi da Voi dimostratimi. Ora, Signore, potiamo incamminarci per vedere qualch' altra cosa. Qui vicino non abbiamo altre Fabbriche; onde vi accennerò l'opere di vari Pittori, che da questa parte nelle Chiese si trovano. Nella Chiesa di San Pietro di Monache Benedettine vi è una Tavola di Altare che rappresenta Cristo, che porge le Chiavi à San Pietro: questa opera è di Gio: Battista Zilotti. Ve ne sono poi di Alessandro Maganza, del Maffei, del Carpioni, ed una in fine delle singolari di Antonio de' Pieri. Nella Chiesa di S. Domenico di Monache, la Tavola di Altare a mano diritta, ella è opera di Antonio de' Pieri, e quella dell' Altar maggiore è di Alessandro Maganza. Nella Chiesa delle Monache Cappuccine vi è la Tavola dell'Altar Maggiore, la quale è di mano di Alessandro Varotari; e l'altre due sono delli Maganzi. Vi è poi la Chiesa di Santa Lucia de' Monaci Camaldolensi dove vi è un opera delle perfette di Alessandro Maganza.

Gu-

Guglielmo. S' io potessi trattenermi, ben volentieri vedrei l'opère di così valorosi Pittori; ma perchè il mio genio è più inclinato alle opere di Architettura, desidero di vedere piuttosto quelle, che le

pittoriche.

Leandro. Già, Signore, previdi il vostro desiderio, e perciò vi condussi per una strada, dove trovar potessimo qualche opera di Architettura. Ma giachè siamo qui vicino alla Chiesa di Santa Maria dell' Aracœli, Chiesa di Monache di S. Francesco; vi dirò solo che là dentro vi sono tre eccellenti Quadri, uno bellissimo del Cavalliere Pietro Liberi uno del Piazzetta, ed uno del Tiepoletto. Seguitiamo adesso, Signore, il nostro cammino. Il Prospetto della Fabbrica, che ora andiamo a vedere, egli è del Palladio; ed il Padrone della Fabbrica egli è il Nobil Signor Co: Lodovico di Schio. In prova ch'ella sia del Palladio, abbiamo appresso il sopradetto Signor Co: un Inventario de' Mobili lasciati dal Co: Bernardo Schio l'anno 1566. 23: Febraro, Nodaro Alvise dalle Ore, dove tra le diverse partite, in due così sta scritto Un desegno del Palladio della Casa di Pusterla. , Item due altri desegni di fabbrica del Palladio ,. Dove è questa Fabbrica, si chiama Pusterla; aggiungiamo anche a questo la tradizione, e vedremo, che ragionevolmente si può credere questo picciolo Prospetto essere invenzione del Palladio. Eccolo, Signore, che ve ne pare.

Guglielmo. Mi pare ch'egli sia molto bello; e ciò che mi sorprende è il vedere, che per quanto picciole siano le Fabbriche, che il Palladio ha inventate, esse hanno un sorprendente carattere di grandiosi-

tà. Avete, Signor Leandro, formato il disegno di questo Prospetto?

Leandro. Si, Signore, eccolo in questa mia Ta-

Tavola vola XXXII.

Guglielmo. Avete fatto bene a disegnarlo come XXXII egli è eseguito, cioè con quelle Fenestre che tagliano quasi tutti li sopraornati; quantunque io non sia perfuaso, che questo sia stato eseguito secondo il disegno del Palladio; sembrandomi un arbitrio, che mal si convenga con la prudenza di così faggio Architetto. Nell' interno evvi niente da vedere?

Leandro. L'interno, per quanto io scorgo, non è d'invenzione del Palladio; ma piutosto una Fabbrica da lui ridotta, o sra ristorata, ed ornata poi nell'Esterno, come vedete; il che si comprende dalla Pianta terrena, la qual non corrisponde per le sue divisioni a quella dell' Appartamento superiore, e poi anche da altre cose, che per non tediarvi tralascio.

Guglielmo. Quando ella è così, seguitiamo il no-

stro viaggio.

Leandro, Proporrei, Signore, di fare una passeggiata, s'io credessi che per Voi ella non fosse troppo. lunga, e tediosa. Questa può essere circa un mezzo. miglio Italiano: e là Fabbrica che la si trova non è di gran magnificenza; ma però il fuo Prospetto merita d'esser veduto; e poi il nome di chi la fece fabbricare impegna non solo gli Architetti, ed intendenti. di Architettura; ma ancora tutti gli Uomini letterati, di andarla a vedere. Questa, Signore, e la Casa di Cricoli del gran Gio: Giorgio Trissino Cavaliere nostro Vicentino, splendore de' Secoli passati, e maestro in Architettura del Palladio, come si legge nella Vita d'esso Palladio, scritta da Pasolo Gualdo; della qual Fabbrica, esso Gio: Giorgio ne ssu l'Architetto.

Guglielmo. Andiamo, ch' io venigo di buona voglia a vedere una Fabbrica, che è stata l'abitazione d' un così eccellente Oratore, e Poeta, e poi anche Maestro in Architettura d' un così celebre Architetto.

Leandro. Andiamo dunque. Ma, Signore, abbiamo tralasciato di vedere alcune Pitture; dobbiamo però ritornare per questa strada; onde se vi compiacerete, anderemo a vederle allora. Fra tanto vi dirò dove sono, ed il nome de'loro Auttori, il che servirà per divertirvi, acciò la strada nom vi riesca nojosa.

Guglielmo. Voi dite bene; così passeremo il tem-

po. Ma ormai siamo sortiti dalla Ciittà!

Leandro. Si, Signore. Nella Chiiefa di S. Marco, Parrocchia, vi sono diverse opere deelli Maganzi, tra le quali la Tavola dell' Altar Magggiore è una dell' opere buone di Alessandro; quantunique per accomodarla all'Altare, che fu fatto di muovo, vi fu fatta qualche aggiunta da Antonio de' Piæri. Nella Chiefa di San Girolamo de' Padri Carmeliitani Scalzi, la di cui Facciata è stata fabbricata sul modello del Signor Abbate Corbellini Bresciano, vi sono dell' opere delli Maganzi, una di Antonio Balestra V'eronese, un Quadro incassato di Antonio de'Pieri, um altra Tavola di Altare di Sebastiano Rizzi Veneziamo. Tutti Pittori, fuorchè li Maganzi, che fiorirono iin questo Secolo. Nella Chiefa di S. Francesco Monacche Francescane, oltre all'altre opere che vi sono, vee n'è una di Gio: Battista Speranza Romano, Pittor che fioriva nell'anno 1640; ed un altra di Marcello Fogolino. Ecco, Signore,





gnorre, che di già si scopre la Fabbrica per la quale siamo incaminati.

Guglielmo. Vi siamo arrivati molto presto. Ditemii è quella forse con quelle due Torri?

Leandro. Quella per apunto. Entriamo, Signore.

Guglielmo. Lasciate prima, ch'io la miri quì di lontrano, acciò con una occhiata possa comprendere il tutto insseme. Questa è una Fabbrica molto graziosa! quellle due Torri le danno un non sò che di grandiosità che molto piace. Avvanciamosi adesso. Ecco una Inscrizione sopra il Fregio, leggiamola, Pompejus, Trissinus Cirij Filius Jo: Giorgij Nepos Restauravit, Pompeo dunque ristaurò questa Fabbrica, ed ebbe anche il piacere di ponervi il suo nome; quando il Padronie, che la fabbricò, e che ne è stato anche l'Architeetto non pensò a questo.

Leandro. Perdonatemi vi è anche il suo nome,

guarrdate ne i Fregi di quelle Fenestre.

Guglielmo. E vero non l'avevo osservato, Joannes, Gieorgius Trissinus, ei lo pose però in un loco più modlesto, e sece una Iscrizione molto semplice. Ditemii, Gio: Giorgio l'ha egli eretta dalle sondamenta

questta Fabbrica?

Leandro. Per quanto io comprendo Gio: Giorgio altro) non eresse dalle fondamenta che questa Loggia. Le rmura maestre, che chiudon la Fabbrica, ed anche alcuna delle divisorie credo che nel ridurla a maggior comodo, abbiano servito; ciò che mi sa creder questto è qualche irregolarità, che vi è nell' Interno; e posi le Fenestre alla parte opposta della Facciata, le qualii somo fatte in quella foggia, che noi chiamiamo Gotttica, lo dimostrano. In prova che Gio: Giorgio ne sia

ne sia stato l'Architetto, e ch'egli abbia ridotta quessa Fabbrica da una antica ad una nuova forma, vi dirò ciò che dice il Sig. Piersilippo Castelli nella Vita di questo Letterato, da lui accuratamente scritta, riferendo ciò che scrive del Trissino il Tommasini negli Elogi a carte 49., seliciores vitæ quietem desiderans in pago Cricoli ædes suas perantiquas ad novam formam & splendidiorem reduxit. Cumque, Architecturæ studiosissimus ab ineunte ætate suisset, omnem operam impendit, ut omnis hic artis elesione, gantia conspiceretur. Eccovi, Signore, dimostrato con l'autorità d'uno Scrittore quanto sin ora vi ho detto.

Guglielmo. Vi fono obbligato della cognizione che me ne date. Ditemi, que' Capitelli Corinti mi fem-

brano un po'rozzi.

Leandro. E lo sono, Signore, mentre la sua altezza altro non è che d'un diametro; proporzione, come sapete, data da Vitruvio a Capitelli di quest' Ordine; e questo è uno delli motivi per li quali molti dicono, che questa Fabbrica è stata eretta com le regole di Vitruvio, il che Voi conoscerete dal mio diTavola regole di Vitruvio, il che Voi conoscerete dal mio diXXXIII. segno in questa Tavola XXXIII. nel quale vi sono notate tutte le principali misure.

Guglielmo. Con il tempo faremo anche questa

osservazione. Ora potiamo ritornarsene.

Leandro. Come a Voi piace.

Guglielmo. Mi avete fatto molto piacere, Signor Leandro, di condurmi a vedere questa bella Fablbrichetta, il di cui grazioso Prospetto, assai mi dilettò.

Leandro. Ed io, Signore, provo contento di sentire, che siate restato sodisfatto. Riferisce il suddetto Sig. Pierfilip-





filippo Castelli nella Vita del Trissino, che questa Fabbrica in altro tempo si chiamava l'Academia, e che secondo l'opinione degli Autori dell' Itinerario d'Italia, ella prese un tal nome, per aver ivi Bernardino Partenio per lungo tempo ammaestrato la Vicentina. e Veneziana Gioventù nelle Scienze. Ma prima di questo egli scrive nella seguente maniera. , V'ha chi dice, che la Iscrizione Accademiæ Trissinæ Lux, & , Rus, che si legge attorno all'arco della porta del , suddetto Palagio situata sulla strada, sia in segno , delle frequenti letterarie adunanze, che il Triffino , quivi tenea ... E per l'uno, e per l'altro di questi due motivi la detta Fabbrica può aver presa la denominazione di Casa dell' Academia; mentre essi non si oppongono l'uno all'altro; quantunque il Signor Castelli in prova che il sopradetto Partenio abbia quivi tenuto scuola, riferisce una Lettera scritta da Paolo Manuzio ad esso Partenio in data di Venezia 20. Maggio 1555. nel qual tempo il Trissino più non viveva; onde nel tempo del Trissino ivi saranno state fatte le adunanze letterarie, e dopo la morte di questo il Partenio avrà ivi pure avuta la fua scuola per ammaestrare la Gioventù, così che, e per l'uno motivo, e per l'altro ella avrà preso il nome di Casa dell'Academia.

Guglielmo. E' probabile, Signor Leandro, quanto Voi dite. Ma siamo di già arivati alla Città; io a dirvi il vero, non m'accorsi di aver fatto questo viaggio.

Leandro. Egli è brevissimo, Signore; e poi Voi dividete il tempo parte in discorere, e parte racco-gliendovi fra Voi; credo per considerare ciò che ave-

O 2 te ve-

te veduto, ed udito, così che con felicità approfittamdovi, egli vi passa felicemente. Se avete piacere di riposarvi, entriamo in questa Chiesa di San Bartokomeo de' Canonici Lateranensi, e quivi vedremo delle buone Pitture.

Guglielmo. Entriamo pure, che riposeremo un

poco.

Leandro. Eccovi, Signore, la prima Tavola di Altare qui a mano finistra, che contiene nostra Signora, con molti Angeli, e Cherubini, ed a bafffo due Santi, questa è di Giovanni Speranza. La seconda Tavola, che contiene pur nostra Donna sedente in Trono ornato di Architettura, con li due Santi Gircolamo, e Giacomo, questa è di Gio: Battista Cima da Conegliano, fatta nell'anno 1489. Nella terza Tavola dove vi è gentilmente espressa la visita de'tre Re Maagi; questa è di Marcello Figolino, dipinta sopra la Tavola; opera molto antica, fatta, per quanto si dicce, prima che dipingesse Giovanni Bellino. Li due Quadri posti nella Capella, dove è il quarto Altare, l'urno che contiene la nascita di Cristo, questo è opera del Cittadella; l'altro dove vi è nostra Donna quando fuggì in Egitto, egli è di mano di Antonio de' Pierri. La Tavola nel mezzo del Coro, dove vi è nostra Signora col Bambino, ed altri Santi ed Angeli, quessa è di Bartolameo Montagna Vicentino, che fiori circca il 1500. Li due altri Quadri posti nello stesso Corro l'uno è di mano del Zanchi, e l'altro del Cavalicer Celesti. Tutti li Quadrini, che sono nel Tabernacollo posto sopra l'Altar Maggiore, sono opere di Carlettto Caliari Figlio di Paolo Veronese; che fioriva nel 16910. L'Altare posto nella Capella alla sinistra del Corco, dove

dove nella di lui Tavola vi è espresso S. Ubaldo Versicovo, con altre figure, quest' opera è di Alessandro Maganza. Osserviamo adesso gl'altri Quadri alla parte sinistra sortendo di Chiesa. Questo primo dove vi è dipinto Cristo morto con la Madre che piange, e S. Giovanni, e S. Maria Maddalena ella è opera di Giovanni Buonconsigli Vicentino, che fioriva nel 1490. La Tavola dell' Altare che siegue, che contiene la Presentazione di Gesù al Tempio, ella è di Bartolomeo Montagna. Tutte l'altre opere, che ornano questo Altare sono di Giovanni Buonconsigli. L'ultima Tavola vicina alla Porta, dove vi è il Bambino Giesù adorato dalla Madre, con le due Sante, Monaca, e Maria Maddalena, quest' opera è di Bartolomeo Montagna.

Guglielmo. Mi sono trattenuto volontieri a vedere l'opere che sono in questa Chiesa; la maggior parte delle quali sono di maniera antica, dove gl'intendenti trovano molto di buono. Per qual parte, Signor

Leandro, siamo incaminati?

Leandro. Andremo a vedere una Chiesa, che per tradizione, si dice, ch' ella sia disegno del Palladio, ne sicurezza maggiore di questa io posso darvi. Questa Chiesa è un poco distante di quì; e per la via ne troveremo dell'altre, dove vi sono delle buone Pitture. Io sò, Signore, che avete piacere di spicciarvi, onde camminando vi accennerò, dove elle sono, e vi dirò anche il nome de'loro Autori, senza punto trattenermi. Nella Chiesa de Pio loco della Misericordia vi è la Tavola dell' Altar maggiore, la quale è di Alessandro Maganza. Passata questa Chiesa si trova quella di Santa Maria Maddalena, Chiesa di Monache

nache, dove tra l'altre opere che vi sono, vi è la Tavola dell' Altar Maggiore, la qual è dello stesso Maganza. La prima Chiesa che si trova, passata questa, ella è titolata del Carmine, officiata da Padri Carmelitani. La dentro vi è una Tavola che contiene S. Simonetto posto in Croce, questa è di Giovanni Speranza. Ve n'è un' altra di Benedetto Montagna Fratello di Bartolomeo. La Tavola posta nel Coro, che contiene la decollazione di S. Cristoforo, e di S. Giacomo Maggiore Apostolo, ella è opera di Giulio Carpioni. La Tavola dell'Altar di nostra Signora, ella è di Francesco Maffei. Ve ne sono poi delli Maganzi, e d'altri Autori. Nella Chiesa di Santa Croce, Chiesa di Dimesse, oltre ad altre opere, vi è una Tavola d'altare che contiene Cristo deposto di Croce, fatta dall' eccellente Giacomo Bassano. Si passa poi alla Chiefa del Corpus Domini di Monache Agostiniane, nella quale, oltre all'opere delli Maganzi, vi è la Tavola dell'Altar Maggiore che contiene la Cena di Cristo con gli Apostoli, la qual opera è di Gio: Battista Zilotti. Ora, Signore, siamo vicini a S. Rocco, Chiesa delle Madri Terese. Compiacetevi per un poco di trattenervi, mentre qui vi sono dell'opere di Pitture delle quali opere resterete contento dopo averle vedute.

Guglielmo. Andiamo, ch'io le vederò volontieri. Leandro. Ecco, che la prima Tavola che vi si presenta qui a mano sinistra è la famosissima opera della Probatica Piscina di Gio: Antonio Fasolo Vicentino.

Guglielmo. Questa è un opera meravigliosa, che pare di Paolo. Qui vi è persetto disegno, concerto mera-

meraviglioso, ottimo impasto, e magnifica Architettura; in somma qui vi è tuttociò che è necessario in un opera bella. Osservate quella Donna, che tiene in braccio quel Bambino, che cosa sorprendente è quella! quì ci vorebbe molto tempo per far minute osservazioni sopra quest'opera; ma io concludo, che quantunque ne abbiate in Vicenza di molto buone, considero questa una delle migliori. Nel mentre, Signor Leandro, che abbiamo vedute le prime opere di questo Autore, se vi ricordate, vi dissi, ch' io il credevo Veronese, e Voi mi prometteste di farmi toccar con mano, ch'egli è Vicentino; vi prego dunque di farmi questo piacere, e di non dimenticarvi.

Leandro. Benissimo, Signore, guardiamo quest'altre opere, che poi vi renderò servito. Questo secondo Altare dove è Santa Catterina dalla Ruota, in atto d'effer decapitata dal Carnefice in presenza del Tiranno, questa è opera di Alessandro Bonvicino Bresciano, detto il Moretto, fatta l'anno 1575. Ora andiamo a vedere la Tavola dell' Altar maggiore, nella quale vi è dipinta nostra Signora con molti Angeli, ed a basso S. Rocco, che rifana molti apestati, Uomini, Donne, e Bambini. Io non m'estendo a far elogi a quest' opera, bastando il nome del suo Autore, il quale è Giacomo da Ponte, detto il Bassano. Li due gran Quadri posti in questa Capella maggiore fono di Alessandro Maganza. Nella Capella qui vicina vi è un' opera di Gio: Battista Zilotti, nella quale è dipinta Sant' Elena, che rissuscita un Morto col farlo porre sopra la Croce di Cristo. La Tavola con la visita de' tre Magi, ella è di Agostino Bresciano, fatta l'anno 1559. L'ultima Tavola, dove è dipinta

nostra Donna con due Angeletti che la coronano, ed a basso S. Sebastiano, e S. Rocco, questa è del penello di Benedetto Montagna. Qui abbiamo finito. Seguitiamo ora il nostro cammino. Ditemi, Signor Guglielmo, siete contento di aver vedute quest'opere?

Guglielmo. Contentissimo, mentre quì vi è tutto di buono; ma vi dirò, senza pregiudizio degl'altri Autori, a mio intendere, l'opera del Fasolo, quella del Bassano, e quella del Zilotti sono opere degne d'esser

vedute, e studiate.

Leandro. Ora, Signore, vi dirò come io credo, che Gio: Antonio Fasolo sia Vicentino, e non Veronese, come molti vogliono; e da che nacque, ch'egli viene creduto Veronese. Nel Abecedario Pittorico stampato in Napoli a spese di Nicolò, e Vicenzo Rispoli nell' anno 1733. si trova scritto, che Gio: Antonio Fasolo è Veronese; ma questo si conosce uno sbaglio, mentre è trascritto ciò che dice di questo valoroso Pittore il Ridolfi nelle Vite de' Pittori Veneti parte 2. carte 234. con la differenza, che in vece di dire, ch' egli nacque in Vicenza, come scrive il Ridolfi, egli dice: in Verona. Osservate un' altro sbaglio preso da chi scrisse il sopraddetto Abecedario, dove ei fa menzione della Piscina, la quale egli suppone in S. Rocco di Verona, mentre ella è in S. Rocco di Vicenza, ed è quella che poco fa abbiamo veduta. Per maggiormente persuadervi tolerate, Signore, ch' io vi dica ciò, che è scritto nell' Abecedario per dimostrare la morte violenta accaduta a questo, quanto valoroso, altrettanto infelice Pittore; dicendo,, e perchè gareg-" giavano insieme le Chiese, e i Palagi per impegnar-, lo all'Opere, dipingendo la Sala dell' udienza del 22 Po"Podestà in Verona l'invidia gli smosse sotto il Pal-, co, dal quale cadendo morì in età di 44. anni ". Questo è quanto è scritto nell'Abecedario Pittorico, il tutto però è ricavato dalla Vita di questo Pittore scritta dal Ridolsi; con la mutazione, che il Ridolsi dice, che la scena funesta nacque in Vicenza, e non in Verona. In prova di questo quì in Vicenza abbiamo le di lui Ceneri poste nel suo Sepolcro, il quale è nel Capitolo de'Padri Agostiniani, dove sopra la Lapide vi è la seguente Iscrizione.

Joannis Antonii Fasoli Pictoris eximii

Hæredumq: suorum Vixit. ann. 44.

Obiit X. Kalend. Septemb.

anni 1572. in Sepulcro posito

in Capitulo Sancti Michaelis Vicetia.

Che ne dite, Signor Guglielmo, pare a Voi che si possa dire, che il Fasolo sia Vicentino?

Guglielmo. Con queste prove non si può dubitare, cosichè si può gloriare Vicenza, che oltre agli altri Virtuosi ha prodotto anche questo grande Uomo. An-

diamo a vedere qualche altra cosa.

Leandro. Nella Chiesa qui vicina del Soccorso vi è una Tavola di Altare con S. Gaetano opera di Francesco Massei. Quì poi nella Chiesa di Sant' Ambrogio dell' Ospital de' Pellegrini, vi è la Tavola dell' Altar Maggiore, nella quale vi è dipinto Sant' Ambrogio, che trattiene Federico Imperatore seguito da molti Servi, Paggi, ed altre persone; questa bell' opera è di Gio: Antonio Fasolo. Nella Chiesa delle Dimesse di Porta Nova vi sono molte opere di Alessandro Maganza; ed il Sossitto della detta Chiesa è dipinto da Girolamo P

Maganza Figlio di Gio: Battista Juniore. Siamo arrivati, Signor Guglielmo, alla Chiesa di Santa Maria Nova di Monache Agostiniane, la qual si dice per tradizione, come poco sa vi dissi, ch'ella sia disegno del Palladio. Cosa dite, Signore, di questo Prospetto?

Guglielmo. Io dico, ch'egli è buono; ma quelle Colonne parmi un pò tozze, secondo le regole del Palladio. Vi ricordate di quanti diametri sia la sua altezza?

Leandro. Non mi ricordo positivamente, sò be-

ne, ch' elle non sono di quella proporzione, che il Palladio prescrive a quest' Ordine Corintio; ma le sue mi-Tavola sure le vederete nella mia Tavola XXXIV. dove è di-XXXIV segnato questo Prospetto, e così ve ne chiarirete. Entriamo ora in Chiesa per vedere il suo interno, il qual si crede anche invenzione dello stesso Autore; io però non lo disegnai, perchè mi proposi di voler sare, come altre volte vi dissi, li soli Prospetti.

Guglielmo. Questo Interno veramente è grandioso.

Vi sono anche delle belle opere di Pittura.

Leandro. Si, Signore, la Tavola dell' Altar Maggiore, che contiene nostra Donna annonciata dall' Angelo, è bell'opera di Giacomo Palma il giovine. L'altre due Tavole di Altare, dove nell' una vi è la coronazione di Cristo, ella è di Alessandro Maganza; l'altra, che contiene il Padre Eterno con diversi Angeli, ed a basso due Santi, cioè Sant' Agostino, e S. Francesco, è della Scuola di Andrea Vicentino. Per gl'altri Quadri poi surono impiegati il Massei, il Carpioni, e li Maganzi; così pure ne' Quadri di questo Sossitto vi sono opere del Cecchini Veronese, del Carpioni, del Massei, e di qualch'altro valoroso, quantunque incerto Autore. Per descrivere la Storia di ciascheduno troppo tempo ci vorebbe; onde spero sarete soddissatto di averli vedu-





veduti così alla sfuggita, con l'occasione di vedere l'Interno della Chiesa.

Guglielmo. Mi fono compiaciuto di aver veduto e l'uno, e l'altro. Ora feguitiamo il nostro viaggio.

Leandro. La Fabbrica di prospetto a questa strada ella è dell'Illustriss. Sig. Co: Angelo Vecchia Jurisconsulto Veneto, dico Veneto perchè egli è uno de' principali Oratori in Venezia, ma però egli nacque in Vicenza; onde Vicenza si gloria d'esserli Madre. La di lui Fabbrica è stata fatta sul Modello del Signor Giorgio Massari Architetto Veneto; dentro della quale vi sono delle cose preziose di Pittura, che io non devo tralasciar di nominarvi, quantunque di quelle che fono nelle Case de particolari, altre io non ve n'abbia accennate. Molte quì ve ne sono, ma tralasciando l'altre, benchè siano di gran pregio, vi dico, che vi sono quattro Quadri di non ordinaria grandezza, fatti dall' eccellente Luca Giordani Napolitano, le quali opere a giudizio de' più intendenti, ornar potrebbero una delle più scielte Galerie del Mondo.

Guglielmo. Di queste ne faccio annotazione, e prima

di partire, se mi sarà permesso, voglio vederle.

Leandro. La prima Chiesa, che noi troveremo è dedicata a S. Lorenzo, la quale è offiziata da' Padri Minori Conventuali di S. Francesco. Ivi, Signore, vi sono dell'opere di Alessandro Maganza, cioè una Tavola d'Altare, che contiene S. Bonaventura, un'altra con S. Lorenzo Martire, una che è vicina alla Sacristia; dove vi è dipinto l'Arcangelo S. Michele, e questa è delle sue eccellenti, ed in fine una con la Nascita di Cristo. Ve ne sono poi di Francesco Massei, di Alessandro Varotari, che fioriva circa l'anno 1620. di Bartolomeo, e di Andrea Montagna. Il Sossitto dell'

Oratorio vicino, detto della Concezione, il quale è in diversi compartimenti diviso, con suoi Quadri parte fatti dal Carpioni, e parte dal Massei.

Guglielmo. Qui ci vorebbe molto tempo per vedere tutte quest'opere; ma con mio dispiacere non pos-

fo trattenermi.

Leandro. Passata questa Chiesa v'è un Oratorio secreto, detto di S. Girolamo, il quale è tutto dipinto a Quadri fatti dalli Maganzi. Vi è poi un'altro Oratorio, che si chiama il Salone della Compagnia de' Rossi, nel quale vi sono dell'Opere del Massei, e del Carpioni, e di qualche altro Autore moderno. Nella Chiefa ivi vicina, dedicata a S. Marcello, vi fono dell'opere delli Maganzi. Ecco, Signore, che siamo giunti a vedere una Fabbrica. Io posso dirvi il nome de' loro Padroni, i quali fono li Nob. Sig. Conti Giovanni Zio, e Pietro Nipote Caldogno, ma non sò dirvi chi ne sia stato l'Architetto; imperciocchè non mi riuscì di poterne trovar notizia alcuna. Ch'ella sia stata eretta ne tempi buoni, cioè nel tempo del Palladio, o dello Scamozzi, chiaramente lo dimostra l'Iscrizione scolpita in quella Fascia posta sopra l'Ordine Rustico, la qual vederete anche nel Tavola mio difegno alla Tavola XXXV. L'interno di questa Fab-XXXV. brica, cioè la fua comoda distribuzione, da noi viene considerata una delle migliori, che vi siano in Vicenza. Per il suo esterno poi giudicatene Voi ciò che vi pare.

Guglielmo. Il tutto insieme è buono venendo poi as particolare vi è qualche Licenza, che non merita d'esse-

re imitata. Cosa andiamo a vedere adesso?

Leandro. Siamo incaminati per andar a vedere un'altra Fabbrica del Palladio, la qual sarà anche l'ultima ne' miei disegni, e con questa avremo terminato il nostro giro. Vi dirò intanto l'opere di Pittura, che

si tro-





si trovano nelle Chiese qui vicine. Prima nella Chiesa de' Padri Gesuiti, la qual si va fabbricando secondo li disegni del Sig. Giorgio Massari, vi è una bell' opera del Sig. Gio: Bettin Cignaroli eccellente Pittore Veronese, non secondo ad alcuno de'nostri tempi, il qual è conosciuto dal Mondo senza ch'io li faccia elogio. Nella stessa Chiesa vi sono Quadri posti nel Soffitto della Capella Maggiore, fatti di mano del valorofo Signor Clemente Muzzi Vicentino. Vi è poi la Chiesa di S. Biagio de' Padri Zoccolanti, nella quale vi fono dell'opere di vari Autori, tra queste vi è in una Capella vicina all' Altar Maggiore un Sant' Antonio di Padova, opera del Cavalier Pietro Liberi. In un'altra Tavola d'Altare vi è Cristo flagellato alla Colonna, e questa è opera di Francesco Barbieri detto il Guerzino da Cento, il qual nacque nell'anno 1590. Si trova poi un'altro Altare, la di cui Tavola contiene S. Giro-Iamo in Abito Cardinalizio, con molte altre figure, quest'opera è di Giacomo Palma il Giovine. Ve ne sono anche delli Montagna, de' Maganzi, del Maffei, di Bernardo Strozza Genovese, e d'altri Pittori ancora. L'ultima Chiesa, che resterebbe da vedere è quella di Santo Stefano, dove sono molte opere delli Maganzi, e particolarmente di Alessandro; ve ne sono anche del Maffei; ed una molto confiderata di Jacopo Palma il Vecchio, nella quale vi è gentilmente espressa nostra Signora sedente, con S. Vicenzo, e Santa Lucia; questa, Signore, viene considerata una delle singolari opere di quell'Autore. Eccoci arrivati alla Fabbrica del Nob. Sig. Co: Gio: Battista Orazio Porto; la qual, come vi dissi, ella è l'ultima de' miei disegni. Voi l'avrete già veduta disegnata ne'Libri del Palladio per il Conte Iseppo de' Porti, ed ebbe la sua esecuzione nel tempo del suo

del suo Autore; Imperciocchè descrivendo il Palladio questa Fabbrica ei sa menzione delli Scultori, e Pittori, che ornarono le stanze, come egli dice, di quella parte

di Fabbrica, che a suo tempo era fatta.

Guglielmo. Questo Prospetto è molto a mio gusto; quì certamente non vi è superfluità; ne sò d'aver veduto nelle Fabbriche del Palladio maggior semplicità di questa, unita però a quella inseparabile grandiosità, ch'ei sa spiccare in tutte le sue opere. Signor Leandro, ditemi in grazia, questa Fabbrica è ella stata eseguita secondo il disegno che è nel Libro del Palladio?

Leandro. Per quanto appartiene all'invenzione, toltone però qualche picciola cosa, ella è simile al suo disegno; ma per ciò che appartiene alle misure viè molta alterazione, della quale ne potrete venire in chiaro da Voi stesso, mettendo al paragone il disegno dell'Autore, con Tavola quello da me fatto, ch'è in quest'ultima Tavola XXXVI.

Guglielmo. L'interno di questa Fabbrica è egli ter-

Leandro. Non, Signore, e appena si può dire, che ne sia fatta la terza parte; mentre il Cortile non è ne men principiato; oltre di che, passato il Cortile, vi anderebbe un'altro corpo di Fabbrica simile alla già fatta, la qual corrisponderebbe ad un'altra strada, ed ivi avrebbe la sua Facciata simile a questa che noi vediamo; come comprenderete dalli disegni, che ne'Libri del Palladio si trovano.

Guglielmo. Sì, Signore; Ma comprendo ancora, che questa Fabbrica sarebbe stupenda, se sosse ella terminata. Intanto Signor Leandro, vi rendo somme grazie della dolcissima vostra compagnia; e dello avermi satto vedere, tanto cortesemente sì belle Fabbriche; e sinalmente del Regalo che mi avete satto de'vostri disegni. Io non mancherò nè in mia Patria, nè altrove di fare quella menzione di



ne di Voi, che meritate. Ricordatevi la promessa che mi avete satta, che è di mandarmi i disegni delle Fab-

briche di Campagna.

Leandro. Quando io avrò, Signor Guglielmo, finceri riscontri da Voi, che questi miei primi sono veduti di buon' Occhio, farò di tutto per mandarvi anche lidisegni secondi, e forse fatti con maggior diligenza; benchè ella sia una impresa, che ricerca una fatica immensa; e da questo conoscerete quanto piacere io abbia avuto di conversare con Voi nel breve spazio di queste due Giornate. Addio, Signor Guglielmo.

Guglielmo. Signor Leandro addio.

## IL FINE.



## RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Serasino Maria Maccarinelli Inquisitor General del Santo Ossizio di Venezia nel Libro intitolato, Il Forestiere istruito delle cose più rare di Architettura, e di alcune Pitture della Città di Vicenza. Dialogo di Ottavio Bertotti Scamozzi MS. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi; concediamo Licenza a Giambattista Vendramini Mosca Stampator di Vicenza che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 23. Luglio 1761.

( ANGELO CONTARINI Proc. Rif.

( FRANCESCO MOROSINI 2. Cav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 94. al N. 312.

Giacomo Zuccato Segr.





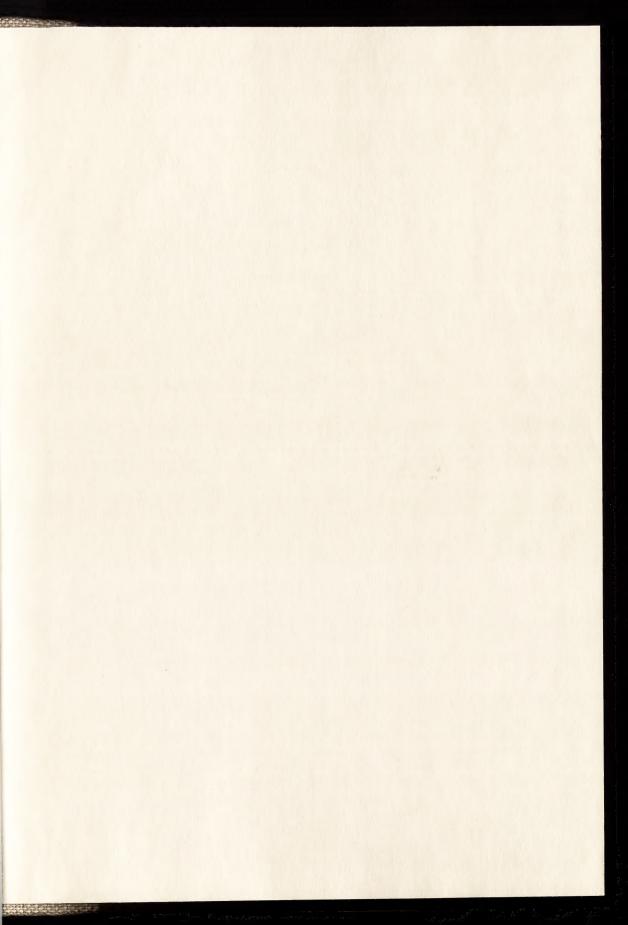



SPECIAL

88-B 1072

THE GETTY CENTER LIBRARY

